







# SCENA TRAGICA D'ADAMO ED'EVA

ESTRATTA DALLI PRIMI TRE CAPI

DELLA SACRA GENESI,

RIDOTTA A SIGNIFICATO MORALE

TROILO LANCETTA BENACENSE.

ALLA SERENISSIMA

### MARIA GONZAGA

Duchessa di Mantoa, di Monferrato, &c.



IN VENETIA, M DC XLIV.

Appresso li Guerigli.

CON LICENZA DE' SVTERIORI, ET TRIVILEGIO.





## ALTEZZA SERENISSIMA.

### **希腊希腊**

Aggiamente Platone, mentre disse, che la Donna non è menodisposta del Maschio alla virtù, & alli officij ciuili; quindi li Romani gran lode ascris-

sero per grauità à Martia, molto dissero d'Antigione per pietà, diero il vanto di buon consiglio à Tetida, & à Giulia per

eloquenza.

gran Donne le più gloriose: il Petrarca molto disse di Madonna Laura nelle sue Rime; & altroue di Giouanna, & Agnese Colonna, come Dante prima di lui pose la sua Beatrice in Paradiso.

Se de naturali parliamo, lasciati per hora li più antichi, celebrò la nobilissima. Fausina il Suessano, l'Obiza Misier Sperone, e Cesare Cremonino Filosofo insigne de nostri tempi, cantò nella sua fauolosa Sampogna le meritate lodi di Donna Leonora Estense Principessa di Venosa.

Che dirò io dell' Altezza Vostra Serenissima, che sete la merauiglia delle Donne grandi dell'età corrente? se splende in voi venustà singolare, hilarità sobria, e clemenza giusta, e graue, sono queste le minori delle vostre prerogatiue, ancorche grandi; s'io dicessi di vantagnio, che sete qual Dea in terra da trasportar, poetando, in Cielo, trà le più luminose Stelle, forsi più adequatamentes io'l farei, di quello che segui vna volta per qualità, & fatti egreggi d'Andromeda costante, & della bella Cassiopea, poiche l'Altezza Vostra dalla sera al mattino, & quando il Sol ver' noi fiammeggia, vigile sempre sete alla custodia de vostri Stati, & esequendo con la

prattica i discorsi, al di dentro incessantemente li cattiui incorreggibili troncate, inalzate i buoni, & deprimete quelli, ch' alla mala via si dispongono, per sostenere giustamente del gouerno il graue peso; siche liete, e fortunate conservate le Città soggette al vostro Trono, encomio vero, e glorioso, che altamente si dirà nelle storie da i vostri Homeri:

Io parlo il vero Serenissima Principessa, & la verità non hà rimprouero; chi de grandi costuma hauer fauella, non è chi di voi non decanti tante, e maggior lodi; alla fama, al merto nulla io direi, Poeta non son io, ne Oratore, ma mero conoscitor naturale della virtù vostra, della quale se ricusate fastosi encomij, concedetemi almeno, ch'io ne parli con la bocca di Socrate, dicendo, che setes superiore di voi stessa, impercioche nell'animo Regal vostro altra facoltà non hà Signoria, che la ragione, preminenza grande, che portate nel core inestata dal Serenissimo vostro Padre, & dopò hauerla nodrita sin' hora con sante, &

- Sh 5

gene-

generose operationi, proseguendo con la medesima nella stirpe, giornalmente la trasmettete con Regia educatione, nell'animo del Serenissimo Figliuolo, che precorre già con la maturità de costumi, & eleuatissimo intendimento, ogni più graue età, & parmi anzi di sentire l'Altezza vostra à dirli souente quello, che raccordò il saggio Isocrate à Nicocle Rè di Cipro:

Impara figliolo di comandar à te stesso, & alle tue cupidiggie, se brami di comandar bene ad altri,

poiche ottimo documento ci porse Aristotile dicendo, che necessario è d'aggiungere educatione al nascimento, & chi d'alta sobole deriua, deue anco sopra li altri nodrirsi, & habituarsi nellavirtù, che sostiene il Regno:

Sfortunato Cambise, che per riscontro, benche nato di Cirro gran Capitano d'esercito, educato nondimeno malamente, & con souerchia libertà conce-

\* 7 17 1

duta-

dutali in età infantile dalle Donne regali, quasi che niente li sosse mai per mancare, perde il Regno de Persi, che si rihebbe poi sotto Dario instrutto con buo-ne, & virtuose leggi.

Acconsente per tanto con gran ragione l'Altezza Vostra alla massima antica de Lacedemoni, che scettro non si conuiene à ricchi, ò robusti, belli, ò adorni, ma solo à virtuosi, & temperati, perche la virtù della temperanza apunto, conserua nella mediocrità cosi la libertà populare, come quella del Principato; parlano in ciò chiaro le Storie, che tra Prencipi, e Regi, quelli che seppero contenersi nel mezzo della Monarchia, & Democratia, non persero mai Principato, ò Regno:

Per tante ragioni, Serenissima, hò fatto scielta dell'Altezza Vostra per presentarle vn Adamo antico, da me riformato, à fine che sotto il chiarissimo vostro nome, ogn'vno sappia schiuare in se stesso questa Scena tragica, & rimiri come in perfettissimo esemplare l'Altezza Vostra, anzi per accrescere merauiglia l'istesso Se-

renissimo Sig. Duca suo figliolo, & m' assicuro aquistarà, & immitando, potrà ageuolmente meritare il Paradiso dell'humana selicità, com' io ad' ambi le Serenissime Altezze Vostre auguro dal Cielo ogni fortunato auuenimento, & humilissimo m' inchino, & dedico.

Venetiali 6, Giugno (1644) is clol sa

us nella mediocrii, roli la l'oertà populare, come quella del Principaro; parimo in siò chiaro le Storia, che un l'renew, ell e-

ia virtì della emperanza apunto, cunfer-

# Di Vostra Altezza Serenissima

ongo A a constant introduction of the Deuotifsimo Seruitore

earle vn A de recent de la me riformato, à fine che force il cidentificate vostiro no-

Troilo Lancetta

perfect line of employed Alterza Verbra, analper accrete a moraugha listello Se



### A CHI LEGGE

## AR ARIDON

Erissima è la sentenza d'Auttori graui cosi sacri, come profani, che Dio visita souente i buoni, e i saggi: Di quest'ordine certamente sù Moisè trà quanti ne' tempi andati

S. Tomaso trattando di prouidenza, & altroue. Aristot.nella

ressero Prouincie, e Regni: Ei seppe, che per condur li popoli nella via della felicità, sono necessa- Auerroe ad rie le virtu morali, le quali non ponno maggior- la 4 disputa mente inuigorirsi, che con la traditione della Diuina onnipotenza, quindi Socrate stesso escluse Platone. dalla custodia della sua Republica quelli, che sono ignari della diuinità. onobrossi e a facigne medo i

Mercè a tante prerogatiue Dio lo se Proseta, e Prencipe grande, & acciò potesse ammaestrar le gentia se soggette, comparso trà le nubi, li aperse il calle d'vna dottrina piena vniuersale, alla quale non conuiene, che li naturali filosofando, contrauenghino con le loro proprie speculationi, a finche alimentando se stessi, & suoi seguaci, non porgano veneno alla maggior parte delli huomini.

Apparitione di Dioa

Perciò egreggiamente l'Apostolo, scriuendo, ci ammonisce, che non dobbiamo mostrarsi curiosi

San Paolo a' Romani al duodecimos

Libro eccel-fo della Genesi.

A 17 10

tisofficientemente, che in vn corpo, benche molti siano li membri, l'atto dell'vno con quello dell'altro non si confonde; ed'ecco che questo fanto legislatore a guisa di tromba, & messagiero del Cielo, espone le merauiglie che sè Dio nel principio, quan do creò l'Vniuerso, di lieue polue produsse l'huomo, & d'vna costa di lui la Donna; successiuamente ci auisa, che ad ambiste gratie, leggi, e protesti, & come finalmente mal riconosciuta la dipendenza, & vasallagine verso la di lui Maestà, Adamo, ed Eua persero le delitie, che li furono assignate nel Paradifo, a segno che rimasero seueramente puniti per il peccato della disobedienza: Da questa storia tragica douereste inhorridir leggitore, poiche se tù rimiri alla lettera, ch'è facra, non hai che dubi-& Whol tar di menzogna, se anco dell'allegoria sei curioso, immirando i Persi, e i Caldei non solo, ma anco li Sacerdoti Egittij, che scrissero sotto velami, a quelli che maggiomente intendono, sappi che mistico è l'apparato, & non hà parola che non ecciti alla virtù: Io pur di questi humile seguace, vna notte so-

di sapere più di quello che si conuenga, ammaestra-

Ausso p chi

Misteriosa fignificatione della tragedia d'Ada Adamo g.u-

nor convict to the and was allotofication centera-Dio fà parte all'huom' di se stesso con l'interuento della ragione, & dispone con infallibile sentenza, che mo, cd'Eua. si gnoreggiando in lui la medesima sopra le sensuali voglie, preseruato il pomo del proprio core dalli appetiti Pomo intat- disordinati, per guiderdone di giusta obbedienza, li

gnai, che Moisè mi porse gratiosa espositione, & misterioso significato, con parole taliapunto.

trasforma il Mondo in Paradiso: Di questi s'io par\_ Paradiso. lassi, al sicuro formarei heroico. Poema conueneuole a semidei, ma perche il Mondo è colmo di pazzia, of Adamo petd'alteriggia; huomini non veggo, ma ombre, & imperuersati Adami, che abusando la ragione, deuorano il pomo della propria coscienza, quindi l'abisso delle Pomo lacemiserie, che segue alli huomini ingiusti, or mal vi- rato. uenti, à finche atterriti da questa scena tragica, ris-Abisso. soluano di moderarsi, & meritar il bel del Paradiso. Continue Lucia Section

Ma ecco mi suegliai incontanente, raccolsi fra me stesso il discorso, & facendone esatta specula- allegoria tra tione, lo conobbi sempre più consonante al vero; gica. contempla, ti prego, il mistero, considera in te stesso come stai, & se inclini al male, piegati con l'emenda per la via della virtù, che falirai finalmente all'alto delli honori, & della gloria conceduta. largamente a giusti, & virtuosi. e son and in the second of the

#### MORALE ESPOSITIONE DELLA SCENA tragica d'Adamo, ed Eua. de library and a sur la sur la

Damo, che dalla terra prende la sua denominatione, significa la debolezza della natura suo significa humana, primiera, inerudita, & inesperta, con li-to. bero arbitrio così al bene, come al male.

Eua parimente è vna parte della medesima na- Eua che cotura la più sensuale, e fragile, & perciò prononciò sa denounel Moisè, che si forma dal costato, oue risiedono li af-l'huomo. fetti di concupiscenza, & d'ira, da quali deriuano: Oit

infiniti

Demoni nel medesimo.

infiniti piaceri, che mal regolati dalla ragione, per la bruttezza, loro, si chiamano Beliali, Satanassi, & simili horride forme.

Serpe.

Cossil serpe altro non è, che l'appetito indebito, & ingiusto, domestico della sensualità, la quale, quando non venghi soccorsa, & suffragata dal discorfo, cade facilmente nelli eccessi, & toglie ogni prerogatiua all'incauto Adamo.

La figura di Dionell'huo mo è l'animo, & intelletto nostro.

Dio è figurato per l'animo nostro, & in noi s'insinua ogni volta che, meditando, vogliamo farsene

partecipi.

La ragione, ò sia l'intelletto, che da Dio deriua, contende con la parte bestiale ripartita in concupiscenza, ed'ira, & hà seco sautori de santi pensieri, foggeriti da paterne ammonitioni, & dalle leggi, a guisa d'Angeli, ò sia Messagieri, sotto nome di Ga-1 & stomoth brielli, e Raffaelli.

Duello inter no dell'huo-

Angeli.

mo.

In duello cosi importante, quando Adamos' armi, & si preuaglia d'animo arrichito di ragione, aggiustata alle leggi, ei gode il Mondo con ameni-Vittoria, & tà, & delitie, si che per lui riesce vn Paradiso, mercè all'obedienza de proprij sentimenti concordi all'intelletto, & in fatti oue la concordia, & la pace si ritroua, iui èstanza d'ogni contento; pace in se stesso hà l'huomo, mentre col lume del buon discorso, comanda a i satanassi delle proprie disordinate cupidiggie, & nulla teme il serpe di qual si sia stimolo, che li contenda l'operar rettamente, rissoluto che sottogiacia il seruo per natura al suo Signore, qual è il senso ver' l'intelletto; Ma se per l'oppo-

fito

premio.

Quado l'huo mo goda pa ce in se stef.

sito comette Adamo in se stesso il grave fallo dell'in- L' inquietez za interna giustitia, lasciando che baldanzosamente soprasti dell'animo la parte brutale delle sensualità alla ragione, & con- da che nasca tamini con praue, & corrotte operationi il bel pomo del proprio core, radice del viuer, & saper nostro, ecco che l'Angelo rappresétato in questo loco del Paradiso per la Giustitia, meritamente lo priua d'ogni appa- la Giustitia. rata felicità, & ignominiosamente lo trasmette dal Paradiso, all'inferno delle miserie humane; poiche di certo, chi si sia altretanto è inselice, quanto ingiusto, & trasgressor della legge, qual Adamo di-fobediente, che in vece di farsi huomo coll'eserci-tionebuona. tio della ragione, per meritar il Giardino, in bestia & cattiua d' si trasforma, & si sà Reo d'irremissibile, & mortal sentenza.

STREET, SHAPE WAS

informs. \$ 151 | 751 0 6 33 0 17 11 11 6 5 11 7 . 2 15 ....

Territory trail

(C 1) 1 4 1 1 5 and the lives were

mile strong i freeze 1 2 2 1 10 175 et | 10 mg and lib to Bar an A CONTRACTOR The last work of of on the same

Dio Ragione che scaturifce da intelletto ben regolate. Paradifo Ministro di ragione per la Giustitia Habito di tranquilità d'animo. Adamo Prima figura huma-na di fanciullo ineru dito con libero arbi-trio al bene, & al main 1 1000 Eua 1. 2. 1. 1. 20 Parte sensuale, chè mal regolata conduile, Einemal ce l'huomo nell'Inferno delle difgratie. Scrpe Appetito indebito, & irragioneuole, dome stico d'Eua, ò sia della sensualità. Angeli Pensieri di concupi-scenza,& d'ira conso Demoni Pensieri di concupiscenza,& d'ira discre pante dalla ragione, nanti alla ragione, & alla legge acquistati Pomo & dalla legge . Core d'Adamo, arbo ne. re di vita, che lacerato con scienza disordinata, & contraria alle leggi, priua il medesimo del Paradiso d'ogni bene . & all'Inferno delle miferie lo trasmette. Inferno Stato irreparabile d' animo ingiusto, & infelice .



# PROLOGO

48. 48. RF 25

Semai attendeste, de spettatori, dalle prosapie antiche, opera di meraviglia sacra, sentite hormai successo di gran longa maggiore, ch' hora vi facio palese, e corre sotto titolo della creatione humana, poiche quello che sopra tutti apparisce in scena, è la persona d'Adamo vnico primo padre di tutti noi; historia antica si, mà evimo Padre.

dente a guisa di presente auuenimento;

Perciò vi prego datemi attentione, che l'opera sarà in to all'atteneccellenza bella da vedersi, ancorche la prima origine di tione.

lei notissima per l'infortunio mesto, & formidando di
tutti noi, di modo che ogn' uno haurà da vedere la parte sua, ma pare che per esser il fatto antico, tutti se ne. L'huomono
deue sprezfaciamo gioco, come tratto dalle bocche de Padri un' insinità di volte, che ci rende già satolli di parlarne, e pure
cessi antichi.
ancora non sappiamo qual fine ne sia per auenire, e quan
to meno stimiamo il caso, tanto piu si sà graue il delitto
d'Adamo nostro primo Padre, per la caduta del quale
si amo diuenuti Rei di così graue eccesso;

Fondamen-

Poiche mentre egli da Dio era deputato custode del Pa- to della traradisoscolmo di delitie terrene, lusingato dalle frodi del gedia. serpente malitioso, ci hà tutti noi condotti nella medes.

ma naue di perditione;

OTTA

L'importanza dell' opera muoue all'attentione.

Tale apunto è la storia di questi affari, applicateut voi dal pari a negotio di cosi graue importanza, che qui hauerà loco il vostro arbitrio, & la vostra estimatione, per pensare se sia lecito di trattarsi questo fatto, massime che l'argomento di lui è breue, & a tutti voi assai bennoto:

Chiufa.

wing - Life

. 1 - 1 - 1

But

Siate in somma, vi prego, Giudici di pietà in negotio degno d'esser rappresentato, & speriamo che questa scena voi tutti, & me insieme riduca a penitenza.

and the state of t

in an army from the second of the second

· Commence of the second of th

with the self or the self of the



I see the survey of the partie of the second second

is to read the second of the s

parties in the first from grant ene for





### ATTOPRIMO.

### SCENA PRIMA.

Dio. Dio.

Osciache io creai le Zone del Cielo errante, indi nel seno della terra rude circondai un fiume cauo, W incontanente io produssi la luce, che principio mirarsi in Cielo, ed' apparir la terra sotto vn chiaro lume, mi rallegrai, che tutto fosse ben disposto, diviso il giorno dalla notte con euidente differenza, cosi il Cielo dalla terra, tt) questa pur dall'onde.

Comemora tione chefa Dio d'hauer creato il Cie lo, laterra, &c l'aque, & co me si rallegrò che tutto fosse ben fatto.

Ecco perciò un odorosa Primauera, & dentro delle selue prati eretti con verdeggianti piante, dai germogli conta delle pregnanti delle quali, io feci che ciascheduna rendesse il proprio frutto. In alancho le cara and annie come

L'istesso racpiante de 1 frutti,& delli doi luminari maggio

Mà di più nel Cielo principalmente introdussi doi lu- ri. minari maggiori, che splender facessero tutta questa machina del Mondo, si che il Sole assistesse al giorno, & la Luna alle notti, il che tutto segui per virtu d'una sola parola santa sconforme à quello sch'io disposi in un breue spirar di tempo;

Dispensai à tutte l'acque i pessi, e i bruti alla terra col reptili insieme, & feci si , che sorgano li volatili alla più alta parte dell' aria, innato hauendo tutti li corpi viuen-

Dispensatio ne de i viuéti, & da che nasca il bel del giorno.

ti il mouimento, & fabricando à noi il corso delle Stelle, il bel del giorno.

Di tante merauiglie ammutiscono li Angeli, che sono Li Angeli ammiranole marauiglie spiriti del Cielo, Or ben conoscono, ch'io sono il facitore di Dio. d'ogni cosa.

Ogni Regio ne del Mondo, è sede di fostanze ani mate.

elementiri--

mate, li spiriti angelici sono collocati ordinatamente ne i gradi de Cieli, risiedono in grembo dell'onde i pesci, & le fere contenute sono dalla terra; l'aria parimente è fat-Li quattro to capace de i animali volanti, & dalla diuinità del Cielo con ordine si reggono li quattro elementi; si che in tal

Qual si sia regione del Mondo è sede di sostanze ani-

cettono regola dal Cie guisa le cose tutte si trouano ben disposte. lo.

Ordine che Io perciò mi riuolsi a tutti li animanti, & dissi, riemdà Dio a tut pite la terra con la rinouatione di voi stessi, crescete, & te le cose ani mate per la moltiplicate sopra la medesima, che per ogni modo io sono regeneratioil vero Creatore di tutti voi , & così è seguito , median-

te la natura, della mia deità, ministra;

Dalla mano Onnipotento si regge, tiene in Cie lo, nel mare, Ilmondo nó pace della di necessaria.

337 300

5

1 37.2 103

Per tanto tu qual ti sij, puoi facilmente comprendere, te di Dio tut che tutto è fatto dalla mia stesa mano, per la quale onniquanto si co potente apunto, si regge fermamente per tutti i secoli, come da sacro Nume, quanto è sostenuto dal Cielo, dal Ma-& nella ter-- re, & dalla terra, ne alcuna cosa si sa a caso sotto la caua parte del Cielo, anzi io infiammarò di fede quanti si è in tutto ca trouano de corpi viuenti, accioche perfettamente intenuina Onni dano, che per mio mezzo solo, & da me, the a mia requiciò la fede è sitione, sono creati, & fabricati dalla natura li medesimi corpi, che durano qualche tempo, poscia si corrompono, & si riducono in niente, si che doueranno esser anco deuoluti a me folamente.

Con tutto ciò il Mondo pazzo non è capace di riconosce-

re a sofficienza che Dio è auttore di tutte le cose, & è necessario che informi l'animo di sola, Or sincera fede, fer- comprende mamente credendo che tutte le cose sono fabricate per ope-ne. ra marauiglio sa di Dio, l'Onnipotenza del quale si conosce, perche da un niente ha fabricato l'Universo, & in un instante fece apparire ciò che si wede, & che prima non era.

La grandezza di Diofi

Non mi sono valso di alcun instromento ; ò di valente mano, ma d'ona parola sola oscita dalla mia bocca, la quale è d'efficacia cosi grande, che ha saputo, & potuto di niente formar il tutto, impercioche è mio proprio il dire in on momento, che si faccia, & l'esser fatto, reggerò il Mondo con mano forte, custodirò, & conseruarò tutte le cose con sacro spirito:

Vna sola parola di Dio è sufficiente à formaretutte le cose in vn momen-

Ma chi hauerà da mettere in cultura a noi que sti campi impoliti, e rudi? A dir il vero, poi che habbiamo fatto tanto, rimane pur anco da fabricarsi animale sopra tutti il più ammirando, e capace di ragione atto di signoreggiare tutti li altri, ciò a dire l'huomo, alla grandezza, (t) sublimità del quale non è fabricata sin bora cosa che l'ogualia.

Penía Dio esser bene di formarl'huo moche domini tutte le cose del Mo

Facciamo dunque questo bel miracolo, somigliante alla nostra immagine, dandoli il nascimento, & l'essere dalla terra, acciòche impari lo stato della sua origine, che cosa cioè egli fosse prima , & in chi sij per conuertirsi dopò morte, perche in fatti conosca, ch' egli è niente senza lo spirito di Dio, come a dire, se si parla di questa massa terrena; di che si potrà egli giamai insuperbire? forsi di poluere, di luto, et di cenere? non già ;

Determina Dio di formar l'huomo di terra, & per qual cagione.

Eccoti perciò di terra apunto una picciola figura hu-

mana,

Formatione effettiua delgura:

mana, che in molte parti escauata, Es delineata, mentre l'humanafi- mi compiaccio d'inalzarla al sopremo grado delle cose caduche, e viuenti, in vn momento le porgo l'essere del sentimento, & più oltre fatta capace d'intendimento col ministerio santissimo della mia Onnipotenza, mi volgo alla medesima dicendo;

Dono dello spirito vita--

Attendi che questo è lo spirito tuo vitale, col mezzo del quale sei fatto partecipe del discorso sacro sti habbiamo fabricato di puro luto, ch'è una massa, e globo di polue; godi homai il dono della vita, comparisci, estendi i tuoi piedi, estattene giacente con sito eretto al Cielo:

Adamo viene eletto da Dio per suo Prefetto, & vicegerente nel Mondo.

Ioti faccio primario, e Prefetto a tutte le cose create, tu solo dominatore, & sappi che tutte quelle cose, che viuono sotto il splendor del Sole, ti renderanno obedienza, poiche di niente le hò fatte comparire per tuo solo rispetto; senza di te hò creato quanto vedi, anzi prima ch' à te io facessi dono dell'esser tuo, & non ad altro fine, che a tuä maggior grandezza, & esaltatione;

La grandez za di Dio si scopre dall' esfere de bru più dell'huo-

Ben si scopre anco ne i bruti argomento della mia Onnipotenza, ma molto maggiormente nella persona tua si ti, ma molto vede chiaro la mia vera immagine;

del quale Dio gode, et triofa, si chia ma Mondo piccolo. Ammonitio ne che

Dio all'huo

mo.

Tu per tanto sei l'opera creata, nella quale io sono per L'huomo trionfare, & già mi trouo soprafatto di gaudio, & poiche sei dotato da me di tante preminenze, sarai meritamente chiamato il Mondo piccolo.

> Raccordati che sei stato una lieue massa trattabile fà col mezzo dello spirito, che poco sà inspirai dalla mia bocca nella tua faccia; Viuerai perciò vna vita innocente, netta da ogni macchia, con somma sapienza, Er riuerenza nel riconoscere la grandezza di Dio.

Non hai bisogno di vestito, ò di qual si sia ornamento, poiche a tua voglia saranno sempre tutte le cose crea- nello stato d' te, lo stesso Grege inclito, & Angelico de beati, ti farà sempre compagnia, ed io stesso tuo Creatore ti starò in sogno di veogni tempo parlando all'orecchio, ma per questo io non vorrei, che tu t'insuperbisti, anzi ti raccordaste che ti ho

composto, & conglobato insieme con lieue polue.

Io sono l'Artefice & Auttore di tutte le cose del Mon- Dio è l'Ardo, guarda che i bruti si muouono proni alla terra, & per ro di qual si l'incontro hò posto il tuo viso in altra sede, a fin che possi miraril Cielo, & volgerti con li occhi sino alle Stelle senza alcuntimore, il che se andarai meditando, incontanente conoscerai, che lo stato tuo è ben si triplicatamen- Eccelleza,& te più nobile di tutte l'altre specie d'animali, ma però al- fragilità deltretanto più fragile, & stà attento, che t'anderò spiegando quello, che da te ordinatamente aspetto.

nő hauca bir'una cola.

Documeto.

teficeprimie

#### SCENA SECONDA.

Raffaele, Michaele, Gabrielle, Angeli.

I Irabili sono per certo tutte le cose create dall'On-VI nipotenza di Dio; quanto pensò di fare, tanto fece apunto senza dimora, contento d'ona picciola quiete; formò il Cielo a guisa d'ornatissimo tetto, & la terra per splendido pauimento, le opulenze del quale sono li animali, con ogni nobile apparato per la terra apunto, & Per qual caper il mare, a fine che l'hnomo solo ne sia il Signore, & dominatore, formato da Dio per la sola di lui Onnipotenza sal quale nissuna altra cosa restando da operare dopo

Encomia che fa l'Angelo Raffae le dell'opere di Dio. &

rankawi 1

art Lilli w / 1 1 2

. Columbia

Dio.

Y 331

200 m 1 4

vna fertilissima creatione di tutte le cose, pose già il termine alle fatiche, & lascio, che l'huomo fermato in se stesso, contemplasse la sua singolare grandezza, es nobilta. I have a continue of the second

Michaele . Ob tu Signore , che hai fatto risorgere il frutto dalla terra, & che di presente non tanto, ma nell' auuenire pur anco ti compiacerai di formare all'huomo molti ricchi doni, con la virtu d'ona parola sola faceste Modo che nascer l'herbi, e i frutti soauissimi delli albori necessary tiene Micha ele nel com- all'humana conservatione in questa vita fragile; qual linmendare la qua sarà sufficiente per rappresentare tante marauiglie? gradezza di

e qual cognitione bastante per internarsi alla medolla di tutte le cose create? Tu sei buono, & buone cose porgi, niente mai operando di sinistro, ma che dirò Signore di più della tua grandezza, & eminenza, impercioche sei il sopremo auttore di tutti i beni, e nulla operi di male, s chi peccarà di tanta temerità, che osi di correggerti? chi

metterà in discredito ver'vna delle cose create, ed insom-Pecca direma, chi non farà encomio di tutto quello, che sottogiace a

nostri sensi dalla Maesta tua prodotto? lamentedelle cose fatte

Glorificatione che fà di Dio Gabrie-

- इ.उ. मिल पार्टी

da Dio.

meritacolui,

che parla ma

Gabriele. Niuno per certo tra tutti i viuenti, siano pure di qual si voglia numero, ed ordine, hauera ardire di sminuire punto della Maestà di Dio, poiche di più come benigno, e pio, ha formato l'huomo a sua immagine, & in effetto riesce mirabile sopra tutte le creature, a segno che le medesime non hanno ansa di dire; Noi co se viuenti si trouiamo senza superiore, o Prencipe, posciache in essempio se dell'huomo parliamo, altro non è la sua immagine, che vna sapienza illustrata col sacro Nume della divinità, ornata di giustitia, Et di gloria per opera

di buono, Or sopremo Creatore;

L'huomo in oltre non è nato con macchia di peccato, Adamo nac ne meno con alienatione dalla ragione, anzi che la natura queseza pec di lui consiste in un intelletto purissimo, memoria sin- più ornato d' golare, & candida volontà di tutte le cose ; lungi da lui ogni persetstàil timore della morte, & viue sempremai con ogni purità, & sincerità de costumi.

cato, anzi di

Inalziamo dunque li nostri cori a Dio auttore di tan- Esottatione ta grandezza, & consideriamo come possa hauer creato alla veneraun corpo dotato di tante preminenze, poiche senza dubbio conosceremo, che di tenue grado essere non può per alcun modo quello, che nella sua formatione hà conseguito per operatrice la mano di Dio, il quale lo protegge sempremai, si come li diede l'anima, & la facoltà motrice: a sua immagine lo produsse colmo di perfettione, & libero d'ogni diffetto, imprimendolo di dignità sacra, con la quale eretto a grado eminente, tiene imperio sopra tutte Humana dil'altre specie d'animali.

dell'. Angelo tione di Dio

Che ciò sia vero, tutte le cose animate sopra la terra sono destinate di seruire all'huomo, & l'huomo non ad altri, ch' à Dio solo, dal quale ha preso l'essere, Or viue successivamente per comandare al Mondo, disciplinando, & disponendo all'obedienza di se solo tutte l'altre creature, obligato egli per l'incontro di obedire al solo suo Creatore, & di amarlo con sincerità di core.

gnità. Confirma-

tione per p-

ua della medesima.

Obligo rifer uato da Dio all'huomo.

Raff. Tanto soprauanza l'huomo di nobiltà tutte le cose create, quanto nella creatione di lui hà vsato nuoua for- sa Raffacle ma d'applicatione, & industria, impercioche di tutte l'altre cose solo prononciò (faciasi) & incontanente ogni co- la creatione sa si ridusse in essere, disse poscia renda la terra il frut-

Replica che delle lodi do uute a Dio p

to, ed' indi lo rese, ma rivolgendo egli la mente alla crea-La creatione tione dell'huomo, a guisa d'vn stanco facitore sedendo, dell'huo no sozgionse, facciamo l'huomo a nostra similitudine, ed è più sublime di tutte l'altre cose, ecco fatto l'huomo più pregiato, e prestante di tutte l' & perche. altre cose create s incessantemente perciò riuolgasi per le nostre bocche non altro che lode, & encomio del Creatore, et) unitamente cantiamo sempre mai la gloria, Et la grandezza di lui.

Mich. Dirò ed io di vantaggio, che l'humana creatura Per qual ca- era necessaria al Mondo, poiche non vi sarebbe stato chi,bigione l'hucmo era ne- sognando, hauesse introdotto la fecondità alla terra, quancessario al do col mezzo di lui il vapore in pioggia conuerso, con in-Mondo. dustria non la irrigasse al profondo, in quella guisa apunto noi vediamo, che la sola ruggiada sparsa sopra larghissimi campi, fà più facilmente risorgere i fiori all'her-

defimo.

Doti del me bi, perciò Dio hà creato l'huomo con doti tali, che sij l'insegnatore di tutte le cose, raccogliendo frutti da i proprij semi, mentre con deligenza attende alla coltivatione de campi, mettendo pur anche all'obedienza di se medesimo tutti li anima'i privi di ragione, onde comprender si può, che non è creato in darno, ne meno fatto con rude forma,

Dio hà formato l'huo-& co la propria mano, superbisca, ma riconosca sempre il fuo Creatore come qllo dal quale

ne di qual si sialimo di terra oscuro, ma formato d'vn mo di terra, polue bianco, e molle, e lieue co i sacri deti della mano di Dio, cosi perche possa con facilità maggiore rintuzzare acciònos'in di se stesso li stimoli dell'ambitione, & dell'orgoglio, come anco acciò impari a dimettere la ferocia dell' animo, affaticando per seguire la virtu della modestia, poiche quando hauerà fatto riflesso quale egli si si, di che condiogni di lui tione, & quale per auanti si fosse il fondamento della bene dipen- sua origine, perauentura conoscerà più a dentro Dio suo Crea-

Creatore, ne pensarà per alcun modo di reggersi da se stesso per propria virtu con la prosperità del corpo, ouero con industria dell'arte.

Raff. Mache bisogno habbiamo noi di estendersi più a lungo nel ramemorare le gratie concesse da Dio? poiche no plica che sa hà operato cosa che buona, e perfetta non sia, ed'horala la grandez. quiete di lui non si deue attribuire ad'otio, poiche opera in ogni tempo, ne fu già sempre questo globo del Mondo, ma principio l'essere di lui col solo cenno del grand'Iddio: se alcuno fosse curioso di sapere , che cosa egli facesse pri- Tacita obiet ma, che componesse questa bella fabrica, sappia ch' à noi Prima risponon s'aspetta di penetrarne li arcani, ne meno è necessario sta. che lo sappiamo 3 basti d'intendere, che tutte le cose sono Seconda. egreggiamente fatte, ne si può accrescere grado alla perfettione del Mondo

Secondate-Raffaele del za di Dio,& delle gratic fatte all'huo

Attendiamo à quel solo ch' al nostro debito s'aspetta, ne si curiamo punto di voler sapere ciò, che trascende l'imbecillità dell'intendimento nostro.

Gab. Questi sono santi documenti, ò mio fratello, perciò terminiamo quì il discorso, & seguitiamo il nostro viaggio.

#### SCENA TERZA

Dio, Adamo.

H'là Adamo dimmi pure, come ti piace l'ornamento di questo Mondo nuono? che cosa vai tu contemplando intorno a questa tanta Machina, & allaltezza delle Stelle collocate, & resperse in Cielo 3 troui forsi cosa fatta, che non t'aggrada, ò che ti paia di poco prezzo?

Rispostad Adamo a Dio.

Adamo. Signore a me pare, che tutto ciò che voi hauete fatto, sia di tutta esquisitezza, & io in me stesso ne posso esser buon testimonio, perche poco sà vi compiaceste di crearmi senza che lo spirito, che m' hauete infuso, hauesse cognitione, ò prescienza alcuna, ch' io fossi per aquistare vita cosi soaue in questo mondo, & perciò conosco ch' il presente mio stato è tanto più prestante, e singolare, quanto ch' hora intendo, e conosco voi vero Dio, e Creatore, & a questa vocatione chiamato, & creato per quest'oggetto, viuerò solo a cenno della vostra santa volontà, impercioche, ò Signore, voi m'hauete fatto huomo di

Dio. Hora di più voglio amplificarti la mia gratia, & sottogiaccio tutti li animali, niuno eccettuato, a tuoi

tione di gra-

Amplifica- comandamenti, quindi vedrai, che seruiranno a te solo, tia, che fa & non ad altri; hauerai sempre imperio tanto sopra i pe-Dio all'huo-sci, quanto a bruti pedestri, & non pedestri, & ai pensua creatio-nati ancora, che s'estendono col volo verso il Cielo, Or perche à Adamo mio, a me solo s'aspetta il pensare quanto

sia per far bisogno al sostenimento della vita humana, eccoti senza dimora quel più che sai desiderare, abomini forsi la fatica, ottieni da me obedienza di tutte le cose, ami la pace, tu sei solo, vuoi cibarti, mira quanti cibi, e beuande ti ho apparate, (t) ageuolmente conoscerai, che mi sei a core.

Onnipotenza di Dio.

> Hò bisogno io forsi di quelle cose, che volentieri hò po-Ito in soggettione al tuo nome? ouero credi, ch' io m'habbia a valere della tua vita in qualche conto, quale spon-

taneamente ti donai, O parimente ti posso leuare a piacimento?

Tu non ti puoi valer d'altro, che della mia gratia, che tihò conferito spontaneamente, ne ti pensare giamai di operare alcuna cosa col apoggio solo delle tue forze, perche tu sei opera delle mie mani , sei mia pianta, ed' io il tuo so-

assoluta dell'huomo da

premo facitore.

Ti fò partecipe del mio gouerno , & voglio che tu sij quello che hà da disporre di questa nuoua habitatione, anzi di più hauendo di già ordinato tante commodità al Mondo, rissoluo che tutte le cose viuenti siano a te sog-

deli'huomo per la Mae-stà di Dio.

Vicegereza

gette, si che Adamo sarai il mio Vicegerente.

Adamo. Io renderò obedienza a voi solo, ò mio Signore poiche per mezzo vostro riconosco ogni mia salute, & m' hauete eretto al Principato di tutte le cose, concedendomi facoltà di comandare alli animali viuenti, niu, gratie riceuu no di loro eccettuato , & alla terra mede sima madre vniuersale delle cose create.

Promissione chefà Adamo a Dio in riconoscimento delle

Hora veggo il tutto fabricato a mia dispositione, anzi di più io solo mi conosco privilegiato di non esser sogget. to ad alcuno eccetto ch' à voi mio Dio, Auttore della Creatione.

Duplicata per tanto sarebbe l'offesa, ch'io farei al mie Creatore quando mancassi di seruirlo conforme all'alta sua dignità, Es condegno sarei d'altretanta, Es maggior pena:

Per voi Signore s'adorno il Cielo, & col splendor del Raccoto del Sole si discerne il giorno dalla notte con termini appro-lemarauiglie priati, & vicissitudini incessanti: ornati si veggono li comodo del alberi sotto le come delle frondi, e piene apunto di frondi l'huomo.

che fà Dio a

fono tutte le selue, delitioso de siori si scopre il campo, e verdeggiano i prati; tutti li animali sono fertili de suoi parti, & mi riconoscono per superiore, prestandomi ossequio, & obedienza; corrono i siumi, e scaturiscono i sontine i proprij lochi; i mari ordinatamente si gonsiano, & si restringono, sinalmente nulla si opera sotto la caua parte del Cielo senza il proprio sine per la santa volontà di Dio.

Munificeza di Dionell'af fignatione che fà del gi ardino all' huomo.

Dio. Osserua quante fortune, e quanto bene di vantaggio io ti hò destinato, vn giardino adorno, e fertile de frutti, colmo d'ogni piacere, anzi incapace di qual si sia

molestia.

Hò deliberato che questa apunto sia la sede della tua vita, in questo assiduamente ti esercitarai come Custode da me eletto, benche niuna fatica sei per incontrarui, Es ogni studio, che vi farai, ti seruirà per diletto, es in questo mentre hauerai fedel custodia, che le piante coltiuate con applicatione maggiore, si conseruino sempre illese, es con talioseruationi ti esercitarai nel bel giardino.

Dio si risseruala Signoria del Paradiso cocedu to in seudo ad Adamo.

Quà io ti pongo come in vn Castello Regio, a te hò destinato il gouerno di questa Provincia; Tu sei mio vasallo, ed' io Signore di questo seudo, godi la libertà di vscire di qua a tuo piacimento, incaminandoti ad ogn' altro sito della terra, sollazando di tanta varietà d'animali, senza che alcuna cosa ti sia mancante, il che tutto è stato preparato a sine della tua grandezza, e salute, concedendoti largamente di godere tante amenità, & delitie:

Descrittione Il loco del giardino è terreno come vedi, ne fabricato del Paradiso longi da i consini del Mondo; Io vi produssi varia sorte terrestre. di bellissime piante, El alli occhi non tanto riguardeuoli,

ma in oltre al sentimento del gusto soauissime oltre modo, quindi comprenderai l'eccellenza del Piantatore, posciache iui si troua ogni cosa in abondanza, Et ciascheduno delli alberi produce di tempo in tempo li proprij frutti; queste tante marauiglie io feci al Mondo per tuo solo rispetto, impercioche s'hò concesso per sede il Cielo alli Angeli, a te si conuerrà il Paradiso:

In corrispondenza di gratie cosi segnalate, un solo te- Capitulatione che fa stimonio d'obedienza de te ricerco, per il quale mi renda Dio con Acerto, che tu ti conserui memore ogni giorno della Maestà damo menmia; Ti concedo libertà, che mangi d'ogni frutto del Pa- il Paradiso. radiso, eccetto che di quello ti può introdurre la notitia del bene, & del male, & affinche non erri facendo equiuoco dell' vno delli albori per l'altro, collocato lo vedrai nel mezzo del Giardino, & lo conoscerai anco dalla fragranza, che rende sempre maggiore quanto più cresce.

Deuo intimarti questa legge, impercioche in quel giorno che osarai di gustarne, morerai incontanente, et per del pomo p sempre di crudelissima morte, poscia in darno te ne contristarai alla presenza mia, Es questo ti serua per argomento, ch' io sono il tuo Dio, ch' hò auttorità di comandare, di farti legge, & di frenare tutti li affetti della tua mente, di conseruarti, di condannarti, & di distruggerti, da che facilmente conoscerai quanto poco vagliono per se stesse le forze humane, ne ti sarà difficile di comprendere, s'io date, ò tu dalla persona mia nasca la dipendenza.

In fatti t' auue derai, che poco, ò nulla di buono tiri- buono l'huo troui, ouero sei per ritrouarti mai nelle tue proprie forze, ma ch' ogni bene da me deriua, poiche tutto ti hò donato

Quanto di mo firitroua, tutto deriua dalla bo tà di Dio.

di mia

Intimatione, et divieto qualcagione Diolofacesse ad Adadi mia volontà senza alcun tuo merito; contempla la bontà mia, & considera quante sono le grandezze di Dio Onnipotente, l'vso de quali a te largamente hò conceduto, & ti hò creato secretario de miei arcani, à fine che tu ti rendi partecipe di tutte le cose mie ;

Fore spacioso, dal quaquatro larghi fiumi.

· " [ 1 · · · ] :

Finalmente perche non ti manchi cosa che sia di piacele deriumo re, ecco che risorge a tua commodità vn sonte spacioso, dal quale trahono l'origine quattro larghi fiumi per estendersi irrigando tutti li confini del Mondo, Os questo corso rapido dell'aque si troua sempre incessante; agiatamente perciò tù te ne valerai, & senza intermissione, goderai le delitie del Mondo.

Dioimpone ad Adamo di porre il no mea tutti li anımali.

Rimane a te di porre il nome a tutti li animali, chiamali come ti piace, che duraranno i nomi loro sino a i secoli de i secoli, ed ecco che la greg gia delle pecorelle viene a riconoscerti; vatene prestamente, & farai quanto t' impoli.

Promissione d'Adamo a Dio.

Adamo. Mirate Signore con l'occhio della suprema vostra intelligenza, ch' io sono disposto d'obedire pienamente a vostri comandamenti; vostro son'io, tt) a voi io sono rissoluto di viuere come dono vostro.

Rifposta di Dio.

Dio. Tu l'intendi molto bene mentre sei per conoscere la fragilità dello stato tuo, ouero quale sia stata a punto la prima origine del tuo proprio nascimento.

### SCENA QVARTA.

#### Adamo.

Riconosce Adamo le gratie rice uute da Dio.

Ome sarà possibile giamai ch' io vegga il fine de piaceri, poiche mi trouo nel mezzo delle delitie? dogni

d'ogni cosa hò abondanza, & in questa pienezza di gratie, altr'obligo non hò, che di amar Dio, il quale m'hà formato di sua propria mano, & di mera cortesta senza alcun mio merito, ne contento di ciò, m'hà preparato con Giardino bello, & ornato non solo à marauiglia, ma insieme anche fertile grandemente d'ogni sorte de frutti, & hà affidato la sua custodia à me solo; che più posso io desiderare della sua munificenza?

Vna cosa sola m'hà interdetto, cioè ch'io non mangi to da Dio ad frutto dell'albore della vita: Vbedirò volontieri à questa Adamo dell' legge, ne meno necessità mi spinge, mentre sono in vna vita. grande opulenza di tutte le cose, ch'io mi facia trascurato, e trasgresore del comandamento di Dio, & massime che molto ben conoscosch'io li deuo, come à mio Creatore, non solo ogni seruitù , & obedienza possibile , ma anco la vita stessa, della quale non è al mondo cosa più cara, e piu gradita, anzi questo mi par poco in ricompensa de i beneficij da lui riceuuti s

Perciò in testimonio d'animo grato, cantarò sempre le Ottima dilodi della sua clemenza, ne cessarò di lodarlo, et ringra- Adamo vertiarlo sino che hauerò vita ; ma che dico io? cosi grande è il sola Macstà cumulo delle gratie, che soprauanza ogni mia attione, of rendimento di gratie, à segno che il pensarui solo mi fà vscire di me stesso, & mi leua ogni intendimento, poiche se bene io me ne starò perpetuamente applicato alle lodi del mio Dio, facendoli ossequio col core, & con la bocca , non lo ricompensarò giamai in una minima parte di quello sch'io dourei, ma sia come si voglia, quello che mi viene impedito dalle mie forze frali, sarà supplito da me medesimo con vna pia, e piena diuotione, accompagnata alla meras

Jane J.

gratia di quel Dio, che mi diè l'essere, & mi concesse ogni bene.

Chiusa.

Di ciò à bastanza, & hormai sento che l'Sole mi percuote, & m' offende; mi partirò di qua per riposar alquanto: Horsu mi piace di dormire sopra quest herbe verdi, estese all'ombra queste siacche membra al suono di questa prossima, & rapid'acqua, che'l mormorio mi risueglierà pur anco facilmente dal lieue sonno.

Fine del primo Atto.

THE COUNTY I





# ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

Dio. Adamo.

In somma noi vediamo chiaramente, che il Mondo da noi creato, non hà oppositione ver vna, & tutte le cose sono indrizzate per seruire all'huomo, anzi di certo si diamo à credere, che nulla li sia per mancare nel tempo adiuenire;

Conofce Dio che tutte le cofe fono ottimamente create in feruitio dell'huomo.

Persisterà l'ornamento del Cielo nella sua singolar perfetione, & per virtù constante di lui, sempre si mouerà à suoi proprij termini, & incessantemente per la conseruatione di tutte le specie de i viuenti.

La motione inceffante del Cielo, co ferua il mon do.

Dominatore di tutte le cose sarà l'huomo in quella guisa, ch'il Prencipe comanda a suoi Vassalli, e seruitori, ma se ben pensiamo, non si conuiene per alcun modo, ch'egli sij solo habitatore di tutta la terra, impercioche che cosa potrà giamai sare gli solo?

Dominatore di tutte le cose è l'huo

trà giamai far egli solo?

Diamole dunque per aiuto compagnia à lui somigliante, partecipe di discorso, & per sesso solo alquanto disserente, huomo l'vno, & l'altro, Adamo sarà il maschio, & la compagnia di lui sarà la semina ornamento dell'huomo, & purissima suppelletile di utte le cose;

Dio di formar compagna a 1 Adamo. di diuinità;

lifine d'vnione della maschio, è la propagatio-

Dall'vnione amorosa d'ambidoi, iui si moltiplichi con emina col santa sobole il gener humano sopra la terra, & perciò s'accompagnarà il maschio facendosi marito alla Donna, che le sia per essere legitima mogliere, e compagnia, perche faciano prole della semente loro, posciache l'huomo è di so-Prestanza stanza più prestante, che la terra, e'l Cielo, e quanto di perfetto osseruiamo nel mondo , fatto partecipe di gloria , &

dell'huomo

Lageneratione de figlioli, è dodi Dio.

aiuinita; Lo lasciaremo d'unque inferiore alli altri animali?ogn° vno de bruti hà ottenuto da noi la propria compagnia à fino peculiare ne della generatione, & l'huomo solo trà tutti ne sarà deficiente? questo non lo consentiremo mai, perche se bene tiene opulenza di tutte le cose, questo dono li manca, che per se stesso è singolare, cioè di produr figlioli pegni d'amore, & successione per dolce legame di matrimonio sacroze questa gratia egli non ottennerà giamai senza l'adherenza della compagna, & sarà que sta non altro, che la sola femina, la quale non solo sarà aiutante dell'huomo, ma infieme anco instromento, del quale il medesimo si vaglia per ri-

Oblighi del la Dóna ver foil marito.

empire di prole tutte le regioni della terra;

Difpone Dio di formar compa gna ad Adamoséza pre cognitione del medesi-

Per tanto habbiamo fatto pensiero d'introdurre sonno profondo al sentimento d'Adamo, perche non è necessario ch'egli sappia cosi tosto perfettamente il fine delle nostre attioni, vigili, e ricerchi quanto ei vuole, non potrà penetrare que sto nostro misterio col mezzo de sensi esterni, t perciò li habbiamo otturati col sonno; li bastarà d'auantaggio, risuegliato che sia, d'inuestigarlo con la mente, & in questo modo sarà fatto capace di questo ch'hora non intende.

Dorme già Adamo, ne si destarà senza mio intendimento

mento 3 hora dunque in segno della mia onnipotenza, Metre dor faciasi subitamente carne di quest'osso duro, ch'io leuo dal me Adamo, costato d'Adamo, in modo che d'en solo corpo ne risultino Dio li leua vna portiodoi organizati, & perfetti, legati insieme con un affetto ne del costato, & forma indissolubile dell'animo, dopò che saranno sott'entrati al- la Donna. le leggi del matrimonio santo;

Ma ecco l'opera già perfetta, & adempito lo scopo mio; La Donna è già formata. potiamo destar Adamo, acciò vegga quello ch'habbiamo

fatto in auantaggio per suo rispetto:

Ob'là leuati Adamo, leuati hormai dal sonno, e mira che habbiamo fabricato persona simile à te stesso, & non in altro differente solo che nel sesso, & femina si chiama; Questati sij sorella, & vgualmente partecipe dell'eterna la raccoman nostra gratia: te la concediamo, & sappi, che congiunta, da. ò mogliera dourà chiamarsi, tu marito li sarai, e costante nella fede, poiche te la diedi à fine, che di lei ti naschino figlioli; trahe l'origine dal tuo petto, et ) da tuoi ossi, ti sarà di sollieuo, & di consolatione indubitata sempremai:

Che bisogno haueuammo noi del tuo costato per farti questa compagnia, posciache cosi grande è la possanza nostra, che di niente per via di creatione la poteuimo formare in vn momento? ma si siamo risoluti à questo nuouo modo di fabricarla, perche carne nata di carne riesce più gratiosa, & introduce per sempre vn legame d'amore, & amicitia sacra, onde tu puoi considerare ò Adamo mio per quanti rispetti sei tenuto à questa tua compagnia, & sappi pur anco, ch'hauendoui vniti insieme, impossibile fora di voi la disunione:

Labeneditione ch'io vi dò, conserui questa santa legge Dio benedidi congiungimento, & vi doni genio di purità, & di ce Adamo ed'Eua.

Dio desta Adamo per farli vedere la fua copagna già formata & glic

Per qual cagione Dio habbia formato la Dóna di carne, & non per creatione co me poteua in vn momento.

concordia, cressete ambidoi allegramente, riempite la terra, Of moltiplicate.

Leggi ch'im poneDio ad Adamo comuni anco à fua moglie-

Parlo teco Adamo, ti do questa compagna, non perche ti habbia da scemare fatica, che non farà di mestiere v'affaticate, ma più tosto perche impiegate ogni vostro studio nell'educatione de i figlioli, & frà voi procurate di conseruar l'unione, & la pace, che questo solo è il fine d' ogni mio desiderio, poiche per l'incontro vi saranno pronte tutte quelle cose, che vi farà bisogno: Starò à vedere, et) al sicuro non hauerò necessità (come mi persuado) di medicar alcun diffetto vostro, mentre obedirete à miei comandamenti.

Con quanta hilarità Ada

Adamo. Quest'osso de miei ossi, è fatto mia carne, perciò si chiamarà viragine, si che presa l'origine dall'huo-Donna for- mo, la Donna apunto è parto di natura virile, & in quan-Dio, & gra- to da se stessa habbia qualche imperfettione, perfetta indi tie li rende si rende colmezzo del Santo matrimonio, & si conuerte prouidenza. la propria carne della moglie in quella di suo marito, benche diuisain parti, & che ciò sia vero, il maschio abandonerà il Padre, & la Madre per unirsi solo alla compagnia sua cara, e diletta, à fine di ridurre due persone in un sol corpo, non altrimenti hora trà noi si fà vn vnione inseparabile d'affetto, & di concordia, & se voi ò mio Signore non denegaste le femine à ciascheduna specie de bruti, perche più longamente si conseruino, cosi in questo punto egregiamente esercitate la vostra providenza di operare ver noi, accciò potiamo lasciarui posterità, & successori in segno della vostra immensa gratia, & per chiusa del mio discorso, riceuo questa Donna per mia moglie, & per tale la tengo. S C E-

#### SCENA SECONDA.

#### Adamo, Eua.

Costati ò moglie mia diletta, da Dio fabricata per Adamo accoglie Eua mio sollieuo, ecco vedi il loco delitioso destinato con prefaggiodi feliciper nostra habitatione, acciò faciamo ona vita insieme ia. piena di giubilo nel tempo adiuenire, che non hauera mai fine, anzi giornalmente s'acresseranno i piaceri senza in-

termissione alcuna.

Che cosa più cara ci può riuscire de i frutti, & che cosa è più bella da vedere, Of di maggior diletto di questo giar Paradiso. dino, che tu vedi? queste cose tutte sono soggette al poter nostro; dimmi di gratia che grandezza maggiore petrebbe esser giàmai di questa nostra, con la quale Dio ci bà resi felici: Vediche tutti li animali della terra, & li stessi vcelletti nati alle blanditie, riceuono disciplina per obedirci conforme alla dispositione di Dio.

Quello che molto importa, in que sto loco di delitie, grauida fatta, tu partorirai figlioli senza torme to, e crutiati, poiche lieue ti riuscirà il parto, e facile l'educatione, & percio nascerà numero grande de fanciulli da te Madre eletta fecondissima, mediante la santa beneditione di Dio aktecomuni

Onnipotente.

Tu sei mio albergo, mio rifugio, e mia sostanza, giubilo che non hà pari, & me ne valerò souente, quando d'ambi Eua. lo ricercarà il piacimento, 🗗 la necessità s

Solo à noi è necessario d'obedire ad vna legge da Dio da Adamo imposta, perche sentendo egl che si fossimo scordati della

frutti del

Obedienza che prestano li bruti all'huomo.

Enumera Adamo ad Eua, le prosperità che douerà godere come proprie, e d' con esso lui.

Encomio che fà Adamo della fua

Il primo racordo che ad Ena è l'obedieza verso Dio.

sua bontà ver noi infinita, grauemente non ci punisca:

si secondo è l'honestà.

r.s. 43

Questo, ò mia carissima, tienti à core, che la Donna ornata d'honestà, riceue in se stessa ogni grandezza, e gloria di suo marito; che cosa hò io in mio potere, che di te stessa non sia? & all'incontro che cosa possedi tù, che parimente mio non sia? perche in fatti non si troua cosa veruna tra di noi, che commune ella non sia; meno hauerai bisogno d' affaticarti, impercioche come vedi tutte le cose crescono, & si riducono à persettione da se stesse.

La Donna è facile alle promesse.

Eua. Oh marito mio, fammi capace, ti prego, pienamente del volere di Dio, che tale apunto m'hauerai, quale mi brami.

Dichiara Adamo ad Eua la prohibitione fatta da Dio del pomo.

Adamo. Attendi dunque, e sappi, che di quanti albori tu vedi in questo bel giardino, ad ambi è lecito di cogliere, Et di gustare eccettoche di quello che colà sormonta alli altri nel mezzo del Paradiso apunto, Es produce, quel frutto, che conduce alla scienza del bene, Et del male, Et è di sua natura più soaue, Et delicato di tutti li altri, come si vede anco dall'apparenza, ma altretanto pieno di pericolo, Et perciò ci su prohibito.

Documento d'Adamo alla medefi-

40 300 3

19 ( ) | 4 ( ) 2 ( )

Tale è il comandamento espresso di Dio serio, & importante di modo, che guai se non l'osseruaremo intieramente, per tanto d'impelie mia non ti scordare per alcunmodo di questo mio documento, impercioche in quel giorno
apunto, ch'osarai di gustarne, sarai punita irremissibilmente di morte atroce eterna.

Non ti mancano arbori ameni, & colmi di frutti di modo, che si piegano i rami dal dolce peso, & che ciò si a vero, prendi di questo, che ti piacerà certo, & gustalo che sentirai una mela molto saporosa.

Eua.

Assenso d' Eua. Io lo credo d'auantaggio, anzi stimo di fermo, Eua.

che cosa più gustosa non si troui di questi nostri frutti.

Encomio Adamo. Passegiaremo alquanto per li confini di queche fa Adasto bel Giardino; Vedi per cortesia quanto d'ogn'intorno è mo ad Eua d'ogni parte colmo di delitie, se miraste solo la varietà de i colori spar- del bel Giardino. si sopra tanti siori, che cosa di gratia può apparire più bel-Fiori. la da vedersi?

Ridono i prati per il bel verde dell'herbi; molti delli Herbi. albori superbi s'ergono all'alto con le frondi, e quelli di lo. Alberi. ro, a quali cadono le foglie, e i rami, d'aria puro e soaue, ci

rendono grata e placid'ombra.

Acque dolci scendono dal strepitoso fonte nel seno d'vn Acque. guado di color d'argento, irrigando con facile dessenso i pratitutti di grato mormorio, & inondano pur anco i cam pi con pienissimi ruscelli, à grado tale, che aridi ne si fanno, ne per souerchia inondatione offendono:

Senti colà nella selua la melodia de Lussignoli, qua intorno la fragranza de frutti, che spira giorno, e notte da Odori.

questi alberi, trapassando con soaue odore i nostri sensi:

Che si può dir di più pertante marauiglie ? vicine à noi Jempre sono le Stelle, of nella propria Zona vediamo coi crini d'oro lucidissimo il Sole, la Luna ben si meno lueente, ma mai oscura, ed'in fine miriamo alla palese nel Cielo apparire con puri e splendidissimi raggi, le stelle destinate da Dio al chiaro della notte, poiche quest'aria sempre è sereno, libero d'ogni oscurità, e tempe sta, netto d'humidità, ò graue pioggia, ne si vede splender di baleno il Cielo:

Quì in somma non regna trauagliosa agitatione di momentostutto è sicurezza, e quiete, si gode tranquillità per-

Clemenza del Cielo.

Epilogo del le felicità d' Adamo e d'

Eua colloca nel bel giardino.

in one

100 100

fetta, ed vna perpetua pace trasmessa à noi dal Cielo, rau-

uiua le virtu anco del corpo.

Il giubilo di Dio solo è quello che ci parla, con la presenza del quale tutte le cole detua dail, gioiscono tutte le cose : li spiriti del Cielo sono destinati al vittà di Dio. ministerio nostro, & sollecita stà sempre la Corte Angelica per diffenderci da ogni auuersità, & per oltimare hormai il mio discorso, la felicità à noi concessa, non hà per certo alcuna parità.

che à tutte le cose sue create hà diffuso pienamente la virtù della Maestà sua, El vna felicità moltiplicabile?

Ammiratione che sa permissione di Dio: questo è argomento di gran virtu, es Eua delle de la strada di meritare la gratia del Cielo; ma che pensiadiso, & cono scimeto della divina, noi stessi è s'inganiamo, che tutto nasce dalla bontà es progratia.

Ob quanta sarà la beatitudine de nostri posteri, quanta moltiplicità de beni, & di grandezze:come potrà darsi sine giamai alle gioie nel colmo di tante opulenze?

Rendiméto grandezza tale, per la quale siamo diuenuti pieni di glostà Eua al Signor Dio.

Rendiméto grandezza tale, per la quale siamo diuenuti pieni di glostà Eua al Signor Dio.

ne habbiate eletti per vostre creature, formandoci di niente, & indi, perche ci hauete costituiti nello stato d'vna vita felicissima.

In somma ogni bene che possediamo, si amo tenuti di ri-Coclusione del discorso. conoscere dall'onnipotenza vostra come Padre, & creatore di tutte le cose.

Adamo. Ma, dimmi, che ti pare delle greggi di tutti

li animali? hai offernato come vadino errando for in parte si trattenghino al pasco? ciascheduna delle fere segue la sua compagnia per dote dinatura, & l'amore di loro ingerito egregiamente li conduce, quindi deriua la prole numerosa dell'uno, of l'altro sesso, così anco il concauo del Cielo per ogni parte moltiplica, of si riempie de corpi viuenti, of animati d'ogn'ordine, & varietà,

La prole nu merofa in ogni specie d'animali na sce dall'amo re scambieuole delli co pagni eletti.

Eua. Doue sono que ste greggi, & questi armenti? io desidero in estremo di vederli, conducemi di gratia à quella volta senza induggio, che non mi satiarò mai di mirarli:

Curiolità d'Eua.

Sento che mi palpita il core di contento, tù però sei il co della decoro della casa, et in ogni loco la colonna, es il sostegno sima. santo di me tua mogliere, & compagna.

della mede-

Adamo. Vieni meco ch'hauer ai ogni sodisfatione, se Risposta d' bene non è nece sario di mandar ad effetto cosi incontanente quello che mi richiedi, assisterà à noi il Creatore, che reggerà il nostro viaggio, ne haueremo che temere d'alcuna fera, ancorche pessima, anzi sarà in poter nostro di reggere ogn' vno delli animali à piacimento.

Eua. Comincia tu il viaggio o marito mio, ch'io ti seguirò di buona voglia.

#### SCENA TERZA.

## Lucifero, Belial, Satanasso.

H'me misero, ch'io mi disfacio dall'impeto d'on' per esterstainuidia la più maledetta che sia, ne trouo come più co'suoi longamete io la possi sofferire, me tre mi rinouo alla memo-

Laméto che fà Lucifero to cacciato feguaci Cielo dal per fempre.

ria la conditione di tutti noi infelici, condannati per sempre, & caciati dal Cielo al profondo abisso, anzi di più siamo cosi priui d'ogni contento, che meno sapremo mai più la viasche conduce all'alto,

Conolcime to della diuina onnipotenza.

CHE CHE

· nome

pensa alla vé

me.

that old by a

I WITCHER !! 一一一

1 4 1 1 1º

Chi è quello che ci apporta cosi gran ruine, e pestilenza? chi hà la mano cosi possente, che ci conduca à caduta tanto formidabile? Questo per certo è il solo Creatore fabricator del genere humano, & conditor del Mondo, arbitro del bene, & del male: In fatti meco stesso mi vergogno, & grandemente mi crucio, che per vn' offesa di cosi poca vaglia, noi tutti siamo caciati dalla sua presenza, mentre mi raccordo la nostra primiera gloria, hora macchiata, e perduta per cosi poco fallo, che sempre più m'impazzisco nel Il medesmo pensarui; perciò che farò io? al sicuro mi vendicarò di quest ingiuria con vna nuoua frode, ne permetterò giamai detta, & coche regni il possessor del bel giardino, poiche à cosi nobil stanza s'accompagna ogni fortuna, & noi tutti restiamo dispreggiati, & vilipesi, e pure che cosa è l'huomo non altro che polue, e lieue cenere, che conglobato si disface in on soffio.

La superbia priuò del Cielo li Angeli cattiui,

Belial, e seguaci. Non accade con più parole suscitare alla memoria l'infortunio passato, vna volta per sempre fu fulminata contro di noi la sentenza, si amo condannati à graue pena per sola cagion di superbia, tt siamo già so-

getti al vilipendio di tutti li viuenti.

Qual fosse la forma dell' arroganza di Lucifero verso Dio.

Satanasso. Noi tutti sapiamo molto bene, che Dio, il dominator sopremo, non ha potuto sofferire ch'io dicessi, ascenderemo à loco sacro del Cielo, & metteremo la nostra sedia in quel posto, che più ci sarà di piacimento, eminente cioè, sopra tutte le stelle, non che inalzata sopra le nubi,

& soggionsimo, si faremo somiglianti al sopremo habitator del Cielo, per ilche egli incontanente mi ruppe ogni speranza, et come Prencipe, che regge tutte le cose à soli cenni,mi cacciò dal Cielo, sino alle tartaree foci , loco tenebroso, & horrendo, & mi separò dalle sue creature Angeliche, formando l'huomo per elettione, quale hora inalza sopra tutti li sacrati chori.

Lucisero. Contro di quest'huomo vedrò senza dilatione quello che posso fare, ne mancarò d'ogni studio per Lucisero per non tenderli le reti in darno, e spero anco di riportarne la ne d'Adapreda, perche la frode ch'io mi propongo, mi mostrarà il modo,& l'industria, & finalmente trouarò la fallacia di

lui adequata al mio genio.

Belial, e compagni. Che cosa dunque pensate che si possa fare, ò miei buoni compagni per priuarlo della felicità in che si troua, & condurlo alla perditione di se stesso?

Satanasso. Consideriamo di gratia che sorte de piaceri s'aspetta di posseder all'huomo, un animale creato nel suo principio di puro fango, sarà perciò riposto intanto gaudio? si conuiene forsi, ch'egli goda tante delitie senza pensieri, ò fatica?

Belial. Questo negotio è raccomandato al tuo ingegno, & quando hauerai ben pensato, indi ti metterai all'

impresa.

Satanasso. Oh Lucifero à te solo s'aspetta il peso di Esortatione questi affari ; sofferiremo noi più alla longa, ch' Adamo se per privar! ne stia à godere li frutti sacri d'un horto cosi delitioso, & Paradiso. massime con tanto nostro patimento? non già per certo; guarda che cosa ti si conuença di operare per il bene di tutti noi, tù solo hai forza bastante per farne la vendetta, &. prinarlo

Replica di

la distrutio-

Lucifero huomo dal prinarlo di tanta gloria in che s'attrona.

Belial. Per dir il vero, s'eg li si mantiene sicuro nello stato presente, chi potrà di noi sperar mai di farsi à lui somigliante? niuno per certo.

de sia la fornagloria.

Quanto gra- Lucifero. Io comincio già ad applicar l'animo à queza della va. sto fatto, & m'immagino in che dissetto lo posso far cadere, e trouo, che la sola superbia, Et la speranza di maggior gloria, sarà il mezzo sicuro di conseguire l'intento, come à dire, s'io le introdurro nell'animo, ch'egli si possa fare vn' altro Dio.

Per far cader Adamo è ispediente di piegar pri ma la Dona con le lusinghe, come più flessibile

Satanasso. Maintendiamosi, non è bene che si mettiamo all'impresa di tentar Adamo, poiche di certo sarà più facile di piegar la Donna alle lusinghe, & l'ingegno dell'huomo per se stesso non è cosi flessibile, ma ben si quando sia mosso dalle preghiere della femina, però non bisogna dell'huomo. darli tempo di pensare, acciò non si armi di ragioni contro di noi, & si confermi nella propria opinione, ma è necessario di tentarla assiduamente con moltiplicate tentationi, che senza fallo ne riportaremo la vittoria, mentre però la nostra persuasione si facia con apparenza manifesta di bene, torno à dire che cader à al sicuro, & ella stessa tirarà alla perditione suo marito.

Confirmatione.

Belial. Non si può negare che l'huomo è più costante della femina, & quando si habbia fatto con lui ogni tentatiuo in vano, bastante ella sarà di condurlo al proprio volere con le lusinghe, che le lusinghe apunto sono il mezzo principale, & sicuro della persuasione:

Che merauiglia sarà che ci venghi fatto di dare ad intendere alla Donna, che il frutto dell'albero prohibito; sia d'ottimo sapore, & per mangiare il più delicato di tutti?

ilche

ilche conseguito ch' hauerai, che pensi tu quali saranno le pene della loro inobedienza, grauissime per certo, poiche sò che Dio non permetterà, ch'on tal peccato di trasgressione resti senza vendetta.

Lucifero. Ottima istruttione è la tua, ma hò pensato di vantaggio com io mi debba reggere nel principio di quest'impresa, compagno voglio che mi sia il serpe, come animale il più astuto di tutti fra quanti hà soggetti l'huo-dire il precet mo al proprio comandamento;

Modo proprio per ingannar la Donna, & farla tralgre to di Dio.

Mi valerò di questo mezzo per effettuare il mio dissegno, & le subornaro à bastanza, acciò mi serua bene, impercioche hora si tratta di comettere vn fatto atroce, ne ci deue cader nell'animo di vendicarsi, se insieme non si assicuriamo di operare quanto bramiamo, ne meglio si potrà far in questo negotio di quello che sij per succedere mentre il serpente persuada alla Donna, che mangi il frutto dell' arbore consacrato à Dio, & l'istesso facia il Marito à persuasione di lei sotto colore di partecipare d'un frutto di grandissima importanza, che in questo modo sarà anche l'huomo à parte della pena, & lo ammaestrarò con ogni applicatione dell'astutia, che douerà vsare per conuincere la Donna col soggerirli parola per parola accommodata al mio bisogno.

In fatti il Serpe mi viene à riuscire molto à proposito per quest'impresa, bello, buono, pieno di beneditioni, OT amabile piu d'ogn'altra bestia che viua sopra la terra, & ingannar la quel ch'importa, l'huomo gode che le sia domestica:

Horsu io non dubito di non conseguire l'intento; con questo mezzo voi vederete incontanente quello che posso faresilche concerne l'interesse di tutti noi, et se mi succede

Il serpe è mezzo opportuno per

il negotio, hauerò stabilito le cose mie in maniera, che non hauerò mai più da dolermi, ma in tanto non tralascierò di dire, che tu parimente deui fare la parte tua con molta. industria, anziche noi sappiamo quali sono i comandamenti di Dio, poiche io l'hò sentito proferire con le mie orecchie;

Divieto del pomo, che fè Dio ad Adamo.

Ti concedo, ò Adamo, che mangi di tutti li frutti del Paradiso, ecetto che di quello ch'è posto cospicuo nel mezzo del medesimo, come legno, e frutto à me consacrato, si che voglio che resti intatto per sempre, & se hauerai ardire di sprezzare questa mia legge, sappi che pagarai la pena con la perditione di te stesso, che la morte apunto sarà vn concamtione susse. bio adequato à cosi grande ardire, & sceleragine, onde rotta la legge, caderai incontanente al precipitio, & in consequenza perderai quel sommo grado di gloria, chenella creatione ti fù da me concessa.

Commina quente.

Eccitaméto all'imprela di far cader oblation della persona, & forze.

Belial. Cosi è per certo non si perda più tempo, chiama di tua compagnia quell'aiuto, & seguaci, che ti paiono bi-Adamo, & sogneuoli in questo proposito; non bisogna lasciar frode, ò inuentione intentata, che tutto si conuiene, poiche si tratta di vendicarsi, adesso apunto è il tempo, sa quanto puoi animosamente in que sto fatto, non tardar più l'impresa, & mentre hai bisogno d'aiuto, dammi subito una voce; si ordischino inganni impijet) atroci d'ogni sorte, succeda poi quello che si voglia, à te principalmente si raccomanda questo negotios dà segno della tua possanza, che se la fortuna vorrà, che ne ritorni vincitore, tutti lieti saremo, e trionfanti, ne finiremo mai di re der gratie à te sopra tutti; Vattene all'impresa, che saremo sempre teco assidut, & vigilanti col conseglio non tanto, ma anco con le

proprie persone, come più portarà il bisogno.

Lucifero. Non accade dubitar punto, la inuidia sarà il mezzo sicuro per riportare la desiata vittoria ; à me s'aspetta di precipitare con mano pesante quelli ch' hora se ne vanno gloriosi, comandando per tutte le parti del Mondo, & questo è quello ch' io stimo mi possa far degno di 

Conchiude Luciferoche l'inuidia col mezzo del Serpe farà mezzo ficuro per far ca der Adamo. Ch 12 32.7 31 de-

370195

Non più parole, io mi contento di vedere vna reuo. lutione di tutte le cose, purche riduchi alla dannatione queste nuoue creature come me stesso, ed ecco che la Donna sene viene sola passeggiando; presto, presto, il Serpente li parli; mira di gratia com'ella vede volontieri questa mala bestia.

Oh' là Serpente à che tardi ancora? esercita hormai Conuocatio l'Officio tuo, che ti riuscirà bene, prestamente, fatti incontro alla Donna, Or sei già informato à sofficienza di quello che da te aspetto. La sissimo la sunogra?

ne del Serpé te per l'effettuatione dell'imprefa.

377 5772 d'interrent

cita pri di

mike is alrow

parni dela.

## the private rate on weather for the war carrie, it was a

#### Jana and am Serpente, Eua, Lucifero o and ara ada, a converge, the rife in green portion for the cries of

d medicand partecipi m egicrine its not arism a gio di tatseic n-

H' Donna che cagione hora ti muoue di startene co-si sola, t) di venirtene alla mia volta? oue hai lasciato tuo marito? per doue sei incaminata? ti vua forse per l'animo qualche profondo pensiero? ( ) cias veg sos

Prima, & go nerale interrogatione.

Eua. Io sono rescita della mia stanza solita per riuedere alquanto lo stato di tutte le cose à noi soggette, or mi sono partità con buona licenza di mio marity 3 mi commise però che adempita questa mia curiosità, me ne ritorni a

casa, & di giam incresce tanta dimora.

Altra interrogation più curiofa.

Serpe faul merzo (ice-

Serpente. Dimmi di gratia à che grado s'estende il vostro arbitrio in questo giardino colmo di delitie, e fertile de frutti? sete voi contenti d'esser fatti custodi d'on horto cosi bello, e buono?

to per fill ca Risposta adequata alidebito verso il Creatore.

Eua. V'e forsi occasione di dubitare? per l'osseruanza di questo ministerio à noi è apparata la via del Cielo, nulla ci manca, anzi tutto è in pronto, per quanto fà di mestiere al viuer nostros possediamo abondanza grandissima d'alimenti per il mangiare, et per il bere, pensatu dunque come noi potramo viuer qui malamente; dalla fecondità delli alberi, io raccoglio qual si sia de frutti più Saporiti :

Eua rappre-Centa al Serpe la prohibi tione fattale da Dio.

D'vna sola pianta Dio ha prohibito che non gustiamo il frutto, protestandoci chiaro, che quello è bastante di farci morire infelicissimi in on momento. and all a time

Terza forte d'interroga-Eua: più di pernitiofa...

Perona, aces

31,11360:

יוניפיים ביו

Serpente. Vorrei che mi diceste per qual cagione Dio ha priuato vna creatura cosi nobile come voi , che non potiate sustare il frutto di quest'albero? perche non vi fà tionesatta ad partecipi maggiormente, Of d'auantaggio di tutte le cotutte le altre se, che crescono inquesto bel Giardino? A me pare non si conuenga, che vi faccia questa prohibitione; vi concesse di mirar la pianta, Et v hà prohibito di gustarne il frutto? che bene è questo vostro, habitar di continuo in loco d'abbondanza grande, & non potersene preualere? anzi che per mio senso la pena e tanto maggiore, quanto che ve permesso di mirar questo frutto, ma a niuno de viuenti è lecito di approssimarsi per gustarlo; pensi tu forsi che potrete più longamente sofferire que sta prohibitione? credete à me, che Dionon hà vietato à poi alcuna cosa da do-

wero >

uero, & massime il frutto di quest' albero, anzi ha sotto-

messo tutto al giudicio, & all'arbitrio vostro.

Che cosa importano à lui queste minuccie ? che tu man. Penersomo gi, ò che non mangi, ma per parlarti chiaro, quando ciò fosse, il negotio consiste nella scienza del bene, & del male, perche se tiù, Es il tuo marito gustaranno il frutto di cer Eua a ma quest' albero, teme che vi facciate Di grandi come lui, mo. 

do di argomentareche fail Serpete per conuin-

Commein

Eua. Quando ben anco fosse vero quello che mi rac- Risposta. conti, à noi per alcun modo è lecito di farsi simili à Dio, poiche siamo caduchi, e fragili, & creature di lui.

Serpente. Come può capir in Dio inuidia cosi gran- Quarto tende, che vi priui di tanto bene, quanto è la sapienza? (cetino.

Eua. Per certo in Dio non può cadere il diffetto dell'inuidia, anzi tutto quello ch' opera, è in riguardo dell'as Risposta. more che ci porta, acciò non restiamo morti da morte siera, & condannati all'eterna perditione.

Serpente. Questo non potrà giamai succedere, non Quinto ten-morirete no, ma più tosto cominciarete a viuere più altamente, perche Dio ha proueduto, che per il mangiare di quel frutto, subitamente si sarebbero aperti li occhi delli huomini alla cognitione, & perciò interdice il gustarne molto auuedutamente: Ang il a do el consist filen de la

Fà à modo mio, ch' insieme giudicarete che cosa sia il bene, Wilmale, Win qual cagione sia fondato, considati pure, gustalo, dammi questa fiducia, OT si come per tuo bene à me non incresce d'hauerti dato questo consiglio, così non tardar tù nell' obedire a consultore cosi caro, (t) famigliare come son io, ti voglio anche dire di vantaggio, che fultor caso, renderai molto viile à tuo marito, mentre lo farai parte, & famiglia-re d'Eua.

Il Serpe è co

cipe di tanto bene solo Sono il content la confinante de conse

Comincia Eua disponersi alla disobedienza per la malitia del Serpenre.

Derisione di Eua.

Eua. Che farò io se bora m'aquieto al voler tuo scordatami subito della legge di Dio, operarò cosa dispiaceuo-le à mio Marito, perche à dir il vero, lui solo è quello, che m'hà imposto d'esser obediente al suo volere, & m'ha sottoposta à questa sacra legge.

Serpente. Ah stolta che sei, à che temi la legge che niente offende; non sai tù, che Dio piantò tutti li alberi solo per vostro conto, perche non è creatura al mondo che sia più simile alla Maestà sua di voi; in che modo di gratia vn frutto d'albero cosi soaue, che non hà pari tra li più sani, e saporiti, vi sarà prohibito? troppo inuidioso egli sarebbe:

Noi hauete conseguito dominio assoluto sopra tutti li animali della terra, & non vi sarà lecito gustare, & non drirui di ciascheduno di questi frutti? cio è malageuale da credere, più tosto pensa tù tra te stessa, che se Dio vi diede giurisdittione sopra tutte le cose, non può stare che vi habbia priuati dei frutti soaui, & delicati, che nascono solo sopra quell'albore: se v'hà concesso libertà di dominar le greggi, & maggiormente le cose vegetabili, senza dubbio s'intende che v'habbia conceduto anco l'oso delle medesime cose, ch'esli per se stesso è buono, ne si può dire ch' habbia formato cosa, ch'ella nonsia per riuscire di commodo al viuer vostro, sì che il nodrirsi di questo pomo soaue, non vi può esser impedito per alcun modo:

Conclusione che dispo ne Eua à ma giar del poConcludiamo dunque che questo non è volere di Dio, e tienti per cosa certa, che tutto quello che cresce in questo Giardino, su sempre proprio dell'huomo, ne mai sarà tempo nell'auuenire, che non sia di sua ragione:

Ah

10 May 1

Ah' sciocca incapace del consiglio di Dio, fà quello ch' io ti dico, ch' io apunto sono il tuo buon genio: Tua fortunach' io mi trouo quà à fine della tua esaltatione, & per darti ogni buon configlio senza riguardo immaginabile à mio interesse, che anzi mi sono mosso à compassione di te s

Horati libero da ogni timore, & mestitia; per tanto abbraccia questo mio sincero consiglio con intrepidezza d'animo, & sappi che quella legge che diede Dio, non intese che fosse osseruata con tanto rigore, mangiate pure allegramente, che danno vi potràmai apportare quest'alalso experience by the second

Eua. Questa legge è data da Dio, perche sia essequita in segno d'obedienza, ne habbiamo alcun bisogno di mangiare di questo pomo, poiche d'infiniti arbori che vi sono, vediamo giornalmente moltiplicarsi i frutti, & se ne potiamo saturar à bastanza, & d'auantaggio.

Serpente. Questo è vero, ma in tanto dentro da i confini dell' Horto non cresce alcuna pianta simile à questa, & fratutti i frutti, non si troua il più qualificato, pomo vietae'l più soaue: tacio il color vago, ch' apparisce in lui al di fuori, le virtù del medesimo sono quelle, ch' importano, O è di merauiglia che quanto prima n' hauerete assagiato un pò poco, diuenirete Dei, & se di te io parlo, sò di certo che ti piacerà di modo, che non te ne potrai satiare;

Che pensi ancora ò stolta piglialo ch' al vederti ne sei già bramosa in estremo, & non temere, che sarai più che

sicura, se cosi vorrai.

Eua. S'io ne mangio, morirò incontanente, lo sò di Risposta certo, e però è cosa da sciocca l'assentire à tanto male, s'io ne posso star lontana.

Sesta sorte di tentatiuo ca uato dalle qualità del

Settima forma di tentatione.

Serpente. Pensi tù forsi che Dio sia cosi Tiranno, e crudele, che ti leui di vita per il solo gustar d' vn pomo? Oh' stolta Donna che sei, dimmi di gratia perche vorreste che vi hauesse creato per leuarui indi di vita in vn momento, & massime per vna minima offesa?

Sù dunque accostati, piglialo, e gustalo, sei così prossima al frutto, e ancora ritardi? bisogna farsi animo, borsu gustalo, sa à modo mio, ti sò dir di certo, che ne sa-

rete ogni di più contenti.

Oh' pazza che sei ancora ritardi? dubiti sorsi di qualche sinistro auuenimento, supposto anco che saceste qualche mancamento, il sesso seminile t'escusa, tu sei Donna, co tanto basti:

Eua. Horsu se m'è lecito di proferire quel che sento, il pomo è cosi bello, & diletteuole da vedere, che non hà pari, & per certo m'immagino che sia altretanto grato, e soaue al sentimento del gusto.

Derisione.

Serpente. Sappi pure che cosi è apunto se tù vai pre-

dicendo quel godimento che ne sei per riportare.

Rimane già persuasa.

Eua. Già mi persuado che cosi sia anzi lo sò di certo, perciò ne farò l'isperienza subito ch' entrata di nuouo nel Giardino, lo vedrò vn altra volta.

Nuouo inganno.

Serpente. Metti pure questo tuo pensiere all'essecutione, che indi viuerai con tuo marito più soauemente, t) mi ringratiarai sempre di tanto benesicio, ma sappi in tanto, che quanto più celere, tanto più cara ti sarà l'im-

Auiditàdigu Presa. ftaril pomo.

Eua. Sono disposta homai di fare à modo tuo, me ne vado alla volta dell'Horto, gustarò alquanto il frutto per sapere che sapor egli rende, & voglio affrettar il passo.

Ser-

Serpente. Vattene pure quanto prima, io ti tratteno conforme à tuoi meriti; tuti vuoi accrescer conditione delle pene col pomo, ed'io con questo apunto ti priuarò d'ogni bene; Hauerai tu godimento grandissimo nel Giardino? lo ve- to d'inobedrai, mentre noi apriremo li chiostri della profonda, e paludofa stige.

Prefaggio che leguirano al pecca-

A voi ch' hora sete habitatori della più nobil parte de Regni, si farannoauanti fosche, & terribil ombre, & per inobedienza caduti alla perditione, in darno esclamarete controle leggi implacabili del Regno d'Auerno.

Lucisero. Iostò curioso di sapere che effetto habbia Curiosità. partorito l'arte de mier inganni, altro non bramo che di distruggere ogni bene dell'huomo, & della Donna; ma guarda, chi è questo? il negotio và bene, Adamo viene, 10 voglio starmene in disparte per sentir il suo discorso.

#### SCENA QVINTA.

# Eua , Adamo.

The state of the s

Vasi ch' io non ho patienza d'aspettare per approssimarmi all'albero, ch' introduce la scienza del bene, & del male, tanto m'hà affassinato l'animo il serpente, insomma sono rissoluta di gustar questo frutto, & lo porgerò anco à mio marito;

Hoime che pensiero intensom hà leuata di me stessa ; uidamete al ne sia possibile che mi si leui, tanto si disface, & si dile-pomo, & ne gua il mio animo dalla gran voglia che m'hà preso di gustar il pomo, questo è l'albero, che produce soauissimo frutto, & mitrouo in liberta di spiccarlo quando mi piace;

fento anco vn non sò che di speranzanel mio animo molto più del solito, & godo in me medesima sopra ogni estimatione.

Al sicuro è più bello delli altri, horsù lo coglio; oh' com' è soaue questo frutto; che cosa più delicata si può sentire di questi pomi ben maturi, & di sapore cosi esquesito; Vn solo di questi bastarà per satiarmi, lasciando tutti li altri, & questa pianta apunto sarà la mia eletta, dell' altre sarò poco conto, & se se per l'adietro hauessi saputo che sossero così dolci, & delicate queste mela, non hauerei tardato tanto à mangiarne, & trouo ch' il serpente non m' hà ingannata, eccomi viua, e possente come prima; non conosco in me stessa alcun segno di douer morire, perciò voglio impartir il frutto anco à mio Marito.

Riprésione.

1 3 1 1

I Smile

Adamo. Quanto sei lenta al ritorno ò mia moglie, da che nasce tanta tardanza.

Risposta, & eccitamento a gustar del pomo.

Fua. Oh Marito mio io sono sempre tua, eccomi à renderti la debita obedienza, in tanto à me serue à bastan za di poter passeggiare per questi lochi ameni: Vedi colà nel mezzo quell'albero, che sa pomi più delicati di tutti li altri, se tù sapessi? che voi ch' io ti dichi di più? quest'arbore solo contiene in se la scienza del bene, tt) del male dentro de suoi frutti: Vedi quanta vaghezza mostra di se stesso, es come splendente è di colore, gustalo ti prego o mio Marito, es trouarai di non hauer mai mangiato co-sa più soane, piglialo se m'ami, che stai tù à pensarci.

Non affente di contrauenire al precetto di Dio.

Adamo. Oh' là che mi comandi! sei diuenuta pazza? 
ò pure non sai che Dio hà interdetto a noi quest' arbore sotto pena grauissima, protestandoci che per niun modo osiamo di mangiarne, & tù hora mi comandi, ch' io trasgre-

dischi.

. 北京日本 日本 Secondo in-

uito che sa à suo Marito

perche gusti

del pomo.

dischi questo comandamento, guarda bene quello che operi, et) che cosa finalmente ne sia per succedere.

Eua. Io sono di parere che Dio non habbia prohibito da douero cosa che sia, anzi facendo quello chi to ti dico, divenirai pari à lui, conoscitore del bene, & del male, ne potrai più temere di morte inopinata: Tù vedi ch'io sono libera d'ogni male, gusta perciò di questo buon frutto o mio Marito, ch' io per me non sono pentita no d'hauer goduto vn cibo cosi soane, tt/ di tanta importanza.

Adamo Dimmi chi è stato il primo à farti questa efortatione? er on but a sur orange of sie sorthoroir

Eua. Il serpente amoreuole, & domestico nostro.

Adamo. Tù mi sai tanto ben dire o moglie, ch' io mangiaro di questo frutto à tua gratificatione, poiche veramente al wederlo, me ne compiacio molto, eccomi prontos

In fatti è dolce , & saporitissimo questo pomo ; ma che mutatione è questa de miei sentimenti? troppo mi sono aperti li occhi alla cognitione di tutte le cose s oh' moglie che fai? ch' errore ho comesso io à darti orecchio? ob quanto m'incresce; eh' che ci hai condotti alla perditione eterna, se Dio non ci souiene per sua misericordia, ah che siamo morti : offerui che nudi sono i nostri corpi? mi vergogno, (ah pomo) che qui si tratteniamo, & in ogn'altro loco cofinudi . secon el acion de especial es mores estar la consum

Eua. Che cosa vorresti tù per questo è mio marito? Adamo. Torno à dirti non vedi che sono nudi i no-

firi corpi? Eua. Me n'aueggo anch'io, & me n'arrossisco, & pri-

ma d'adesso non habbiamo ciò auuertito.

Adamo. Mi passa per li occhi l'immagine della mor-

Commiseratione per il peccato d'i-nobedieza.

Second site

制订 一一一

्राध्येत हो। स्ट्राइटिंग हो। te, & le mie membra s'innorridiscono dal timore: tu sei la cagione primaria di questo missatto graue, da grand inganno sei colta s'insomma le lusinghe del dianolo ssono le reti della malitia set della frode s Tu sei quella che metterai li nostri piedi dentro del laccio sob come sei stata facile a credere:

Origine della medelima Chi ci darà più fede di pace s così poco conto fai dei comandamenti di Dio per Una finta, e pessima speranza? hai hauuto ardire di commettere così gran fallo, hor mò ne pagherai la pena, di qui è scaturito il male delle miserie nostre: mesto, e dolente me n'andrò Vagando come straniero per tutti i Regni del Mondo, ne hauerò scampo, ò risuggio sicuro in alcun loco:

Seconda for ma di codoglienza.

Hora per ogni parte siamo sottoposti all'insidie : oh' pouero me, che troppo temo quel Dio che tanto offesi; la moglie ingannata è cagione che si sij distrutta, es annichilata la fede del nostro imperio:

Per vn minimo piacere a istigatione di Donna ho perduto la custodia di amenissimo Giardino: mi sento le mem bra inferme, Os sono affatto esangue, ne so più quello ch'io mi sij, poiche la mia passione sempre più si vud esasperando senza fine d'incremento, Os ho perduto ogni speranza di ritornare al possesso di questo Regno, si che invece di vita soue, mi crucia la pena di morte acerba:

Conoscime to del aprio fallo.

Non ti predissi ò moglie che assidati ad vna vana speranza, si saressimo trasmutati da una somma tranquilità di viuere a cosi graue e penoso stato? che penanon si conuiene al nostro fallo? non vedi à che miseria io sono ridotto? priuo di tanti beni, &) con ignominia grande sarò chiamato per sempre trasgressore della legge di Dio, il

quale

quale mi mantiene in vita di continuo con immensa liberalità mi diede una vita longa sempre soaue, libera d'ogni fatica, e trauaglio, ed hora tutto mi s'è conuertito in sospiri, e piantis, de ling a lang school of the

Le stanze per noi apparate, saranno distrutte dal graue errore commesso, & mi raffiguro, oh' me misero, che renti contre siano fulminati contro di noi dal Cielo, Es dalla terra

formidabili auuenimenti:

Ob che mi si moltiplica sempre più il tormento: Annichilata del tutto è ogni speranza, caderà la fabrica di questi nostri Regni, & a noi non restara più di fede alcun concetto:

Abi che pessimo, & nefario cibo inconsideratamente tutraguggiaste; & ciò non ti è bastato, che di più l'animo ma dilamen tuo è stato auido, & sitibondo di farme apparecchio della medesima viuanda senza mio consentimento, per farmi morire teco col medesimo precipitio:

Questo sò di certo, che sei cagione della mia perditione, ma infelice che sei, come primiera inuentrice di tanto male, non fuggi no la pena di cosi graue mancamento? oscura, e fosca luce io godo di presente, palpitandomi il core non per tema, ch' io m'habbi della morte, ma bensi per la coscienza che mi rimorde sempre de miei errori.

Ob' Dio buono, che destini son questi? quanto mori-quarta.
rei volontieri, poiche la penach' io sento è maggiore della morte medesima. Vedi ch' a forza si amo cacciati dal Giardino, & l'animo nostro è fatto priuo d'ogni quiete, W tu incautamente colta di frode non cessaste d'ingannar

me ancora

Chi sarà bastante di rammemorare di tempo in tem-

Pene appai Adamo.

Terza fortatione.

Esclamatione per le de-

po, ancorche vecchio, le delitie grandi, & innumerabilitie perdute. li di quest' horto, ch'on giorno solo tutto ci toglie? in fatti io sò che pagaremo la pena dei demeriti nostri, ma dimmiintantoche pensi si possa fare? parlami alla liz

613-303 11171 Teme la ver gogna alme no in appa-renza.

Penespyse

Eua. Oh' Marito mio poiche comandi ch' io ti dica. copriamoci le parti del corpo meno decenti con le frondi.

Prontezza del marito à i cennidella moglie.

Adamo. Eccole apunto, io mi farò fascia, et legame accommodato à i lumbi per segno d'honestà, acciò che Dio non ci habbia à vedere in tutto denudati, mentre stara in questi lochi passeggiando. Jemos & Mon.

Coclusione perschiuar la pudità.

Eua. Il documento è buono, & perciò prendi per il bisogno tuo parte di queste foglie di fico che tu vedi, ch'io parimente sodisfaro d'intorno me medema per quello che mis aspetta to from the responsibility of chief and the

RimaneEua rimprouerataper hauer accettato il configlio del Serpente.

Adamo. Ah che quel maluaggio tuo serpente, che riceueste per consigliere, ti suggeri cosi prauo consiglio; Dimmi che cosa hai cominciato à sapere, o stolta, dopo commesso il mancamento per secondare solo le sue persuasioni?

Chi conosce d'hauer erra to, teme la presenza di Dio.

Horam'è parso di sentire voce santa di Dio, partiamoci prestamente di qua, trattenendosi alquanto dentro di queste siepi, accioche non veda che siamo nudi, ne bauerò meno necessità di confessar il mio fallo, mentre mi potrò nascondere; m'incresce si dell'errore commesso, ma al fatto non vi èriparo:

Eua restacó figliata à na Dio.

O' tù mia moglie segui il mio passo, & penso ch' il miscondersi da glior partito di tutti, sarà che si nascondiamo sotto que ste foglie, perche se à caso Dio cercarà di noi in questi lochi, non ci possa ritrouare.

Fine del secondo Atto.



Acto Terro

# A min To a Tag Cours ou Tible wor Prin Zo a Cog

# SCENAPRIMA

Lucifero, Belial, Saranaffo odo Clong Cab. non e gran fatte malageuole di visitader i mult. Hen vil

I saluto ò mio caro, non ti pare sche di punto hab Godimento di Lucifero biamo posto ad effetto ogni nostro volere col mezzo per la caduta d'Adamo. del mio configlio? ... re the Delphaces and

Belial. Ottimo configliere per certo tu sei stato, ne si Encomio che dà Belial

poteua desi derar meglio di quello ch'è succeduto

Satanasso. Che dirò io delle tue lodi? tu sei spirito so sopra modo, of da generoso hai fatto l'officio tuo con som- ciseto p boc ma pigilanza. and a wind to the and a sheet of the book

à Lucifero. Replica del merito di Lu ca di Satanasso.

Lucifero. Per questo solo rispetto voi tutti sete obli-Ambitiofa gati di render gratie à me solo ; ch' habbi conseguito quel presontione lo in che niuno di voi hà hauuto ardire di operare, & d' di Lucitero. intraprendere l'impresa, perche in fatti li Angeli, & Dio istesso se ne contristano, & incessantemente ne sentiranno perturbatione; & molestia. In sur ??

Che dirà hora Adamo, of come si potrà più gloriare Tacita interrogatione & della sua grandezza à comparatione del nostro infortu-infausto annio? è caduto anch' egli, of giace con la moglie condanna- ad Adamo. ti per sempre alla morte; impercioche si sono resi inobedienti à Dio, preuaricando alla sua legge, & voi vedrete senza dimora, che graue pena ne riportaranno

Sata-

Quesità.

Satanasso. Oh' là dimmi per cortesia com' hai ordito quest' inganno, perche certo è cosa marauigliosa, ne vi voleua altro, che sagace consiglio; che ne dici? sei stato solo all'impresa, ò pure ti sei valso dell'opera del serpente malitioso? raccontami per ordine il negotio com è passato, perche noi altri non habbiamo haunto parte alcuna in questo stratagema.

Risposta.

c. Annille

015, 014

ו ובעה זעום · Washing 1

Lucifero. Miridurro il successo alla memoria, & ti dirò quello che mi sono ingegnato di operare; ben tù sai che non è gran fatto malageuole di persuader il male; Hora il fatto cosi stà; subito ch' io viddi la Donna fuori del Giar dino, & longi da suo marito, subornai il serpente, il quale incontanente condescese al mio volere, & parti da me instrutto à sofficienza di quello ch' hauea da dire;

Stratagema del Serpente per inganar la Donna.

Birofs

DOTHE !

Per tanto cominció ad esaltare alla Donna quella sorte di piacere, che sopra tutti li gradina, indi acusando la lentezza, & sonnolenza d'ambi, perche prestamente non pensassero d'ingrandire maggiormente le loro felicità, potendo eglino facilmente farsi Dei, purche volessero, li dà ad intendere, che tanta, e cosi gran virtu si troda nei frutti dell'arbore prohibito da Dio, che cosa più dolce, e soaue del medesimo non si senti mai tra tutti quelli, che crescono dentro ai confini dell'Horto, quindi la persuade. a spiccare, & gustare di quel pomo, così apunto da me auuertito, che presente li suggeriuo ogni parola; & gon-LaDonapec fiata la Donna col vento dell'ambitione, subitamente gustò il frutto di quel legno sacro, che da Dio li su interdet-

ca affaid'am bitione. to, lo porse a suo marito ch' instigato, ne mangiò anch' e-

uniti l'huomo, & la Donna per esser consapeuole del be-

gli, & li addussi, che per diumo volere doueano esser

ne, & del male sopra tutte le cose viuenti;

Mi successe felicemente quest inganno, poiche Adamo ne pena graue: (1900) Il hombissi doueranno patir-

damo ed Eua per il seguito della loro traigret

CE in road Tolmin is

to the cast

Infelicità d

Adesso il misero sene sta in darno piangendo, dolente sione.

del suo fine, ne li vale il dimandarne perdono, perche la sentenza di Dio è proferita, & pagheranno la pena di te-meraria ambitione.

Intimoriti già dall'ira di Dio li tremano le viscere, & Stato ditimo dolor grande inuolto nella mestitia dal conoscimento del re, & meltitia d'ambifallo commesso, li rode sempre le membra, poiche s'auuici- doi. na il tempo delle miserie loro.

Satanasso si fa beffe delli

medesimi.

Ed ecco che sono fatti Dei Adamo, et la mogliere di lui conoscitori del bene, & del male, mà doue sono hora questi Dei cosi segnalati?

Lucisero. Se ne giacciono nudi, coperti di foglie d'arbori dentro di queste spine, suggendo per la tema, ch' hanno di Dio, & si nascondono, perche si vergognano

grandemente del mancamento commesso.

Belial. Oh' impresa degna sper certo tu m' hai consolato sopra modo con questa buona nuoua, perche hora me la passaro meglio, ch' hauero compagni nella mia pena, @ ne i posteri sentiremo vn infinito numero di condannati con irreuocabile sentenza, & nostro splendidissimo trion-10: 120 mos 250 of most of me 12 to the

Nudità conosciuta da Adamo ed' Eua, perciò finalcondono, & temeno di veder

Dio. Si cólola per che Adamo con tutti li fuoi posteri, lia fatto cox pagno dipena conloro.

Winter.

E) (1110) 1124.000

alis 12 1 2 12

Io sò che di questo caso si contristarà per sempre il gener' humano, ma anco in vano, perche chi n' è stato cagione, li metterà un freno strettissimo alla bocca per domarlo, poiche lo stimolo del peccato cosi importante, non lo lasciara mai con pace, o riposo.

Lo schernisceparimenpena entrato nel Paradico, he resti oro tragger

Oh' là Adamo, hora à te sia lecito di gloriarti, se ti piate perche à ce, (t) racconta quali, (t) quante siano le sorti di tuoi piaceri che non hai saputo godere pur un giorno intiero: a pena sei entrato nel Giardino delle delitie, che volgi già il piede per vscirne: Io qualemi sij mi vergognarei di cost tenue gloria, & di non hauer potuto godere più longamente di quello che tu hai fatto gone soil il proposso

Coclusione di trion fo p la perditione d'Adamo

04 9 71 x3 294 

il without 2

ar Febru

Malley करी हामांगी जा The Could's CHOST SERVICE

Lucifero. Staremo dunque allegri, et ridenti, poi che habbiamo ottenuto la vittoria, & formaremo il trionfo con la squadra de nostri seguaci, decorata con armi, cantando sempre d'hauer vinto l'humana stirpe; se questa non è grande, (t) vera allegrezza, quale di meglio potremo sperar mai in alcun tempo? it fond od one be

# duices stite a del bene es del male, ma dons sono bora que sti sa C C C A A S E C O S

Luciero. Sere surconomo de la constitución de Raffaele, Michaele, Gabrielle.

Condoglien zà per la ca-duta d'Adamo. 146 " "

1 0 - 7 70

H' che lamentatione faro io? troppo m' incresce il fallo del mio nuouo fratello, ch' è stato verso Dio cosi trascurato seh che m'arrosisco nella persona di lui, perche habbia commesso cosi grave mancamento, & dato d'orecchio alla pazza Donna.

Ramemora tione primie ra della gran dezza di A. damo.

Dio lo creò da principio simile a lui in stato di gratia contutta la sua successione, ed hora lo veggo caduto dall' altezza di tanta gloria.

Il Diauolo hà ingannato Adamo con la cattiuatione della Donna;

Michaele. Vedi ch'il serpe l'hà circondato con le sue frodi pessime, & dal tempo che principio à ingannarlo, non cessò mai di tenderli le reti medesime, per sino che sotto la speranza di maggior premio, si cattinasse la Don-

na, ch' in fine malitiosamente sottomise, Or li suggeri, che procurasse di arrivare à quel grado di scienza, che di gran lunga auanzasse la sua propria conditione.

Gonfia finalmente la Donna della vana speranza introdotta dalla frode, perse quanto di bene ella hauea, poi- co vane speche per inanzi era preuileggiata di vita eterna, ma dopò mente s'inche mangiò il pomo datore della scienza del bene, El del male, misera lei è fatta mortale, & caduca, quindi au- ne. niene, che li si sono aperti li occhi, & rimira tutte le coferpresentichens lacks will some a continue of the

La Donna ranze facil-gana, & perde ogni be-

Scoprono nudi, fuggono quasi che possano nascondere à si nasconde. Dio alcuna cosa, che tutto vede fino la minima festuca di 

Gabriele. Diciamo anco di più, ch' aggiungendo la Donna male à male, diede il pomo al marito: che cosa facesti tu o Donna pessima? per qual cagione riceuuto ch' prevaricato haueste un consiglio maluaggio, conculcaste la legge san- Dio. ta di Dio? Da che sei fatta cosi incontinente? che fasto, e vanagloria ha trasportato à quest eccesso i tuoi sentimenti? non ti era for si bastante questo splendido apparecchio, & d'esser fatta custode, e Signora di tutti li beni d'vn bel Giardino? che più poteui desiderare? nulla ti manco per le delitie del tuo viuere, & nondimeno hai osato di toccare temerariamente li frutti interdetti?quan to era meglio che ti distruggesti dalla fame, che con imprudenza grandissima passare à tant offesa.

Rimproueri douutiad'Eua per hauer alla legge di,

This are Data fede alle parole, ch' à sola persuasione del Demo-Pessima con nioti sono state proferite dal serpente malitioso, resti ho- la credulità, raingannata, es quel serpente rimane libero d'ogni per che diede E-

sequenza del ua al serpcte.

HELD DEC

15 1 74 1 19 milding!

na, li consegli del quale hai stimato più fedeli de i comandamenti di Dio fatti a tuo seruitio;

E imputata Eua per hauer dato fe-de al serpete, & d'essere sta ta dal medeimo ingannata, & perche.

Hora che chiaramente conosciil tuo inganno, non medi vergogna riti no alcun perdono : che pensi? quel serpente che t'hà consigliato, era tuo suddito, si che non eri della medesima conditione per douerli creder tanto, come hai fatto, poiche finalmente il serpente era nato per obedire à tuoi cenni, (t) se à te staua di comandarli, (t) di metterlo in seruitu à piacimento; à maggior ignominia ti riesce, che da lui deriui contro di te calamità cosi grande, onde da te medesima ti sei eletta la tua eterna perditione, oh infelice, abbandonando quello di che sei fatta compagna, (b) in aiuto del quale foste creata da principio per douer esser sempre partecipe di tutte le sue grandezze, si come sei anco format a della medesima sostanza:

La Donna mosla da varanza, è insidiata dal ferpente à persuasione di Lucifero.

Deposte, anzi sprezzate tutte queste considerationi, nissima spe- fai eletione del serpente per tua conversatione, che t'insidia à persuasione d'on nemico, che non conosci, acciò per mezzo di quella bestia tu diuenghi contraria à Dio, ne hai hauuto tanto ingegno di contrauenire al suo confeglio, che finalmente mangiaste del pomo prohibito, & sei statala cagione del tuo male, trasportata da una vanissima speranza.

Essageratione contro Eua per hauer condotto alla perditione lue marito.

120 CL. . D

· 自然 · 1128112

Raffaele. Se pure la donna hauesse priuato se stessa solamente de i beni immensi, ch' ella godena, poco importarebbe, ma ch' habbia voluto condurre scco alla perditione suo marito, & farlo compagno di tanta ruina, questo è punto detestabile, & di sempiterna abominatione s ella douea essere adiutrice alla sua salute ; contuttociò li si rende immicissima sopra tutte le creature, facendolo pri-0 13 12 41 uo del-

uo della divina gratia? che pazzia l'ha condotta à sceleragine cosi grande? troppo m'incresce che ne porti la pena Adamo, & quanto alla Donna se ne stij ella pure con quiderdone pari alla sua insania:

Michaele. Non li bastana forsi di godere vina vin ta beata, & d'hauere à sua voglia tutte le cose, che sorgono nel Paradiso, senza che pensasse à sublimità di maggior gloria? Donna stolta, ma in ogni modo ha trouato Dio da vendicarsi di questa sceleraggine con una graue pena, acciò non resti impunita dell'inganno fatto à suo marito.

matione co-

Gabriele. Per tal rispetto apunto Adamo, ed Eua Stato misera conofcono il pericolo in che si trouano della vita: Matroppo è tardo il loro pentimento, et nulla vale la penitenza: In questo mentre ride grandemente l'inimico, mentre li vede caduti alla perditione con la propria frode, pessima danon dirfi. S & A A A E O &

bile d'Adamo, ed Eua derisi dal De

Michaele. Vedi dunque da quanta gloria sono decaduti, & à che viltà ridotti, oh miseri, che prima godeano la vita d'Angeli terrestri, & haueano in arbitrio quanto cape il Mondo dal centro alla circonferenza: che più? s' estendeua il loro comando sopra tutti li animali, onegano di seruire all'onico Dio, of creator loro: signoreggiauano l'istesso Inferno, & ricusano di conoscere il Signore di tutte le cose, per mano del quale sono stati formati, & sprezzano d'obedire a' suoi comandamenti, ò sia di viuere conforme al volere di Dio triplicatamente grandissimo.

Funcstissima comparatione dello stato pri-miero d'A -damo col p-

Temi Dio, ò huomo, mentre hai tempo, perche di mi-fericordioso ch'egli è, non lo proui, e senti come seuero santissimo.

animo.

Il peccato Giudice; sappi di più che quello ch' ha peccato vna sol volmorso della ta cosi bruttamente, è lacerato sempre dal rimorso della coscienza, coscienza, conoscitrice del proprio mancamento, et pur troppo è vero, che ò per atto temerario, ò per vanità di vita, l'anima si dispone, & obliga cosi fattamente à i vitij, che si sa albergo, e sentina di tutti li peccati; quel ne l'huomo tale perciò come Reo, diviene servo sfacciato dell'iniquità, Ministro de mancamenti, & seminario d'ogni colpa, onde certamente può aspettar la pena condegna de suoi de-

qual cagiosi dispongaà 1 VIIII.

- M 13 1 = Come, & p

Dio compatisce, & s'approffima per parlare ad'A damo.

meriti. Raffaele. Ed ecco comparire Dio, si guarda d'ogn' intorno, ne sò perche, facciamo quà alquanto di dimora, vedremo quello che ne succede; si contrista del peccato; ob huomo che facesti tu? viene il tuo Giudice per darti il meritato castigo.

# see the read construction of the SCENA TERZA.

## withing First and in markey of the first us-Dio, Adamo, Eua. h & 3. in the

Telegraphic and the start of the

Dio chiama Adamo, & It fà varie in terrogationi

4 1 1 •d. \_ \_ \_ \_

, t 1 3r 1. 3.11.5. 11

> H'là, oh'là Adamo, doue sei? che sai? torno à dirti doue sei? lasciati vedere : taciono, li si sa pallida la facia, l'intelletto loro agitato dalla coscienza si stupidisce, questo è inditio chiaro di timore; pensi tu forsi ch' io non ti vegga ò Adamo, benche ti sei nascoso? esci fuori.

Risposta:

Adamo. Signore subito ch' hò sentito la vostra voce, aterrito, mi sono ascoso sotto le frondi del Giardino, poiche nudo mi veggo, oh' me misero che sono.

Replica?

Dio. Anzi questa tua nudità è mia creatura, & tu

hai forst hauuto ardire di dannaarla come cosa, che ti apporti vergogna, e rossore?

Adamo. Questo no Signore . 30000739 81 5 51963 97

Dio . Ed' io sò che sei rimasto confuso per vederti nudo, ma non già aterrito per sentir solo la mia voce, lo ne per medace, garai for si ? ab' che lo stimolo della coscienza lo manifesta: A che ti ramarichi tanto per fuggir dal mio cospetto? l'animo tuo si scopre deforme, e pessimo, non altro, questa è la tua fuga, di qui scaturiscono le tue lacrime, quest' è il rossore, & la vergogna, che ti stà nel petto, dimmi da che hai imparato di sapere, che tu sei nudo? che nouità è questa? non so che misterio sia che tu temi da te stesso, & ți tremano le membra; credemi che non v'è tormento di maggior sentimento del rimorso della coscienza per il fallo commesso contro la legge di Dio:

Ancoranascondi i tuoi errori? hai tù forsi mangiato Rimproueil frutto dell'arbore, che ti ho prohibito? quell'arbore ap. ad' Adamo. unto che con tanta instanza, & da douero ti dissi che non toccaste? questa è l'osseruanza della mia legge? tu hai trasgredito o maluaggio che sei ? poiche già la pallidezza

del tuo viso lo manifesta, & ti dichiara per Reo.

Adamo. Signore io vi confesso ch' hò mangiato del frutto di quell'albero, che m' hauete prohibito.

Dio. So molto bene, che tu di sobediente che sei, hai trascurato la mia legge; pensi forsi di fuggire dalle mic mani? fuege sempre l'huomo empio, e peruer so agitato dall'apropria colpa, ancorche niuno lo perseguiti, et è sempre alterato à guisa di mare gonfio; è furente, ne si troua per lui pace; d ripo so alcuno;

Per tanto colui, che malamente opera, odia la luce, ne

Adamo fi da à conoscere & è rimpro uerato della fcienza di nu dità.

J. , 2011 Lister 3" 7

Coteffione del peccato commesso.

Dio accusa. Adamo per disobediente,& li prote sta, ch'in dar no fugge.

Chi malame te opera, odia la luce.

ha ardire di comparire, ma si nasconde, così tu suggi dalla mia presenza, & ami di star nascosto sotto quest'oscure foglie, impercioche tale apunto è la natura del peccato,

che subito fatto, agni cosa si opera per tenerlo celato, come Il peccato è contrario al contrario, of inimico alla luce; laluce.

Interrogation ni di Dio ad' Adamo.

Adamo re-

peccato.

Perche te ne fuggi da me coprendoti il ventre con dura, Of asperazona? dimmi perche cosi auidamente ti prepari alla fuga? credi forsi di renderti sicuro sotto queste frondi? sappi anzi, che ne monti di ferra, ne porta di qual si sia fortezza, ti diffenderanno à bastanza; che pensi?

Adamo. Tutto il mondo è poco, El angusto spacio

Ita conuinto di trasgres-

Dio. Credi à me, che l'huomo giusto è à quisa di leosione, & di ne , che viue una coscienza retta, & da Dio non fugge, ma per l'opposito chi volentieri stà longi da lui, al sicuro per qualche male si nasconde; perche pareuitu tanto buono quando ti commi si che non mangiaste il frutto di quell'albero? chi haurebbe pensato di te tanta trasgressione? altre volte non hai temuto la mia voce, & ti sei compiaciuto di sentirmi con tanto giubilo, ed hora tanto temi? chi ti commise che spicaste il pomo?

Risponde à Dio, & s'cfcusa incolpã do Eua sua moglie del fallo.

Adamo. Quella Donna, o Signore, che m' hauete dato per compagnia, è stata quella, che m'hà dato il pomo, et) la prima à persuadermi che ne mangiassi, rappresentandomelo come cibo soauissimo, si che non io, ma la medesima fu l'origine del peccato, senza contraditione ho immitato la mia carissima moglie, Of se non me l'haueste data per compagnia, non sarebbe seguito il fatto, si che ho preferito l'affetto coniugale ad'ogn'altra immaginatione, finalmente lo mangiai, perche viddi che la Donna non hauen ancora parito offesa alcuna ; percio ho stimato anch'io per certo, che non mi potesse riuscir mortale, & che non mi fosse ascritto d'colpa; do many ausoci our itus?

Quello pertanto che qui è peccato, è seguito per effetto d'imprudenza cagionata dalla moglie, però fe vi piace ò

Signore, fatela rea di questo fallo : 103 10 10 10 10 10 10

Replica l'im prudéza della moglie p scolparii co Dio. 1600031

Dio. Done si trona questa Donna?

Adamo . Eccola Signore.

Dio. Ob là buona Donna doue sei? perche hai commesso questo fallo & non mi rispondi?

Eua. E' vero Signore ch' io hò mangiato il pomo, ma

il serpente malignom ha ingunnata.

Dio. Da questo apunto darò principio à proferire la min fentenza of lab observed to and have seemed to

Tù ò serpente ch' hai hauuto ardire di tramar l'inoannonel bel giardino, per sempre sei maladetto da noi trà tutte le cose animate, e i bruti della terra, & ti do per ca- pete per l'instigo, che per tutto il tempo della tua vita erri penando col tuo petto sopra la terra, e'l tuo cibo altro non sia, che puro, e sporco polue: in oltre eccitaro per ogni tempo tanta nemistatra dite, & la Donna, & il seme d'ambidoi, ch' ella calpestrarà il tuo capo, Et tu roderai con morso ve- Terzo. nenato il calcagno della medesima con odio immenso: Di Quarto. più tutte quelle cose, che ti furono communi con l'huomo per lo passato, hora cacciato dal consortio di lui ne sarai fatto priuo, cioè à dire della sua propria mensa per il tuo delitto, di modo tale, che nell'auuenire non ti sarà lecita dimangiar soaui, & dolcimela, ma converrai contentarti, che ti serua per alimento la vile, e pura terra, anzi

Sétenza pro ferita da Dio contro il ferganno fatto alla Donna: Maleditione Castigo primo. Secondo.

per maggior tua pena in te si mutarà molto la tua natura, Quinto.

ne conservarà quella forza primiera con la quale foste

Sentenza di Dio contro la Donna.

Primagena.

Seconda.

Senti tù ò Donna quello che di te intendiamo che segua : Sallatua posterità: Moltiplicarò grandemente le
molestie della gravidanza, si che portarai con incommodo
li figlioli, t) li partorirai con intensissimi dolori: Oltre
di ciò nell'auuentre ti poniamo in potestà di tuo marito, si
che egli ti tenerà soggetta in ogni tempo, sarà tuo Signore,
t) tù per l'incontro li viuerai suddita, e Vassalla portando il peso di lui, es sappi che non ti gioua punto il parlar
srà denti:

Obligo che dà Dio ad'E ua.

Vogliamo che tù li partorischi siglioli, & con la nostra beneditione li produchi padri di successione, & per tuagraue colpa, con molestia, & pericolo del parto, conseruarai il sesso di tuo marito.

Prelaggio di futura confo latione per la Donna.

Questo però ti renderà consolata, che mentre diuerai, nascerà dal tuo seme un nuovo seme, che romperà il capo malesico del serpente, che ti su cagione di cost memorando infortunio.

Sentenza di Dio contro Adamo per il peccato della difobe dienza. Hora mi riuolgo alla tua persona o Adamo, (t) breuemente ti dichiaro qual pena ho decretato al tuo fallo;

Perche sei stato troppo facile nel dar d'orecchio à tuamoglie, & ti piegaste così facilmente alle sue preghiere, benche espressamente t'hauessi imposto che non mangiaste il frutto della scienza collocato nel mezzo del Giardino, anzi tù lo cogliesti in disprezzo della mia legge, & lo afsaggiaste à tua voglia, facendoti in questo modo poco, à niun conto di quello ch' io ti dissi

Maleditione della terra.

300 COT

Maledico la terra per questo tuo cosi grave misfatto, espronunzio, chenell'auvenire produrrà spine, e trivo

lis

li, & per ogni loco germogliarà Zizania;

Aggiungo ch' in tutto il tempo che viuerai, la tua vi-

ta sarà sempre piena di molestie, et affanni,

Secondo castigo. Terzo.

a log II.

Conuerrai per nodrirti, mangiar herbi de campi, vagando hor quinci, hor quindi per auantaggiar tua sorte, & per dirtela in una parola, sarai astretto d'acquistarti il pane co tuoi proprii sudori per sino che ritornarai sotto

la forma della medesima terra, della quale sei fatto, poi-

che tu sei un lieue polue, of in polue un altro di sarai

Summario delle pene af fignate à po steri d'Ada-

witer's Er

11 10° CILL

converso of the court of the court of the contract

La terra di sua natura è secondissima, & come innocente del tuo fallo, apportarebbe ogni abbondanza di tutte le cose buone, ma sarà impedita da questa mia maleditione, & converrà deteriorar sua conditione per queste tue tante sceleraggini; li campi cominciaranno subitamente à farsi sterili, Of le terre tutte in tal modo pagheranno la pena del tuo delitto, come per il passato non ve ne fu portione che fosse sterile, che anzi tutto era fertile, 

La maleditione diuina impedifce la fecondità al

Hora sei fatto priuo di tanto bene, perche da me è chiusalavia, & lispirami dell'abbondanza, ti andarai perciò mendicando il pane con la tua fiacca mano, porgendo tutta la sua alimento al corpo coi proprij sudori, et viuerai vna vita graue, Or laboriofa, ne per te si darà fine alle miserie dentro li confini della tua temeraria perditione, impercioche per legge ineuitabile, ti conuertirai di nuouo in un frusto di terra, della quale sei formato, OT in tal modo hauerai premio condecente à tuoi demeriti : 1 1 huomo dal-

to d'Adamo bilogna che posterità si alimenti con proprij fudo

Per il pecca-

Di questa conditione apunto e il passaggio che tu hai fatto da una vita gioconda, e soaue, alle pene acerbe di

Infaustopassaggio dell' lo stato d'in nocenza à quello di per ditione.

morte o scura dopò un lungo patimento de mali inenarra. bili, de quali te stesso solo incolparais

Ecco queste vesti nuoue de pelli, valeteuene ambi per Dio scherza có Adamo, vestito, ornandoui con decora : bella sopraneste, adesdi pelle da so massime che quest' Adamo si è conuertito in vono di noi coprirst. Primo scher con la scienza del bene, & del male;

Vedi che Dei gratiosi sono questi; ma lascio già in disdan ind parte questa sorte di miserie; man de la mante de la

Tù ò Raffaele affinche Adamo non estenda più la sua Dio all' An

roso che dà mano per prendersi il frutto dell'arbore della vita, gelo Raffae mangiandone, eternamente viua, vattene prestamente

& metti in esecutione quello ch' io ti comando.

Scaccia incontanente il medefimo Adamo, Of Eua da Tenoredel comadaméquesto loco de piaceri, es comanda ch'escano senza dilato di Dio có tro Adamo, tione dai confini del Paradiso; partirete vi dico, & coled'Eua. tiuarete la terra, della quale foste formati da principio, restarete perciò soggetti à moltissimi pericoli, & prouarete in fatti quanto vaglia lamia forza à sofficienza illuminati, & instrutti del delitto graue, ch' hauete commello. and si nominist the second of the moli

Rimprouera Dio Adamo, ed'Eua giar del pomo prohibi-10, &

Io li comandai che non toccassero il frutto dell'albero pernitioso, ma tutto ho detto in darno, & sono corsi da per il man- se stessi al proprio precipitio, perciò è necessario di prouedere, che nell'auuenire non confumino anco l'arbore medesimo per viuere più à longo di quello che li habbiamo destinato. as the antitround it is no the recognitive was

Finalmete li scaccia dalla sua presenza.

Leuateui homai dalla mia presenza, che vi hò detto à bastanza, ne vi sia più lecito di toccare questi bei frutti del Paradiso, non che di gustarli, el cosi poglio che sia pervoltima sentenza. 20/1 et 200001 et 1 2 2000 18

SCE-

#### tento e percono com confede produce de la bacemista par la la SCENA QVARTA. Mathaela. Frinanchera foris loca langi dal Gindle

### Annoals has Raffaele, Euz, Adamo Many along the

Sci di quà à Adamo, ch' hai inteso già come se stij la ne della sen [ Sentenza di Dio, anzi di più condurrai teco anco tenza córro tua moglie: non più dimora; partiteui di qua ambidoi, Adamocola quale resta che non vi è permesso più longamente di trattenerui in privato da Dio del Paalcun loco di questo Giardino, Of a noi più non s' apparradifo có fua tiene d'innigilare per la vostra custodia, à fin che habbia moglic. te stanza commoda per il viuer vostro: Tu hai perduto ò Adamo per tuo proprio demerito la giurisditione sacra 

Publicatio-

Adamo. Ohime che fine miserabile io prouo ? oh' noi Lamento d' sfortunati, che fallo habbiamo fatto? e doue andaremo? io non sò qual angolo si troui per me sicuro in tutto il mondo, ne che cosa si faccia sotto quel sentiero, che colà si sco-December of soffer mais and processing

Raffaele. Oh' là non ti muoui ancora? ricerchi più dimora? ti affatichi in darno: di gia si fa sera, tempo è che damo che ti parti di qua, bisogna chiuder l'horto, impara se ti pia- parta dal ce di vinere più cautamente nell'annenire, perciò ti dò lo ammoniper conseglio, che non perdi la memoria delli passati auuenimenti, acciò che se to viene concessa alcuna cosa dalla gratia di Dio, non la perdi un'altra volta cosi pazza. Dio. mente addition and a count with and

c = 1:38:10

L'Angelo fa fretta ad' A-Giardino, & sce per altre occasioni à non perdere la gratia di

Adamo. Ma doue andremo noi s ob creatura cor-Richiesta tesissima insegnaci person pocala via per partire, & se che fa AdamoàRaffae que sto non puoi, concedici almeno, ti prego compagno este.

perto: perche comandi di gratia che se ne partiamo così so-SCEWAQVART ARTAGIS

Risposta.

oris di

( 5) 11

A KING I'I 10-156

s chan - Will Out

St. I was tick

Raffaele. Vi mancherà forsi loco longi dal Giardino, nella gran machina del Mondo? esci di quà espedita-

mente, non più parole:

Accostatitu o Angelo Cherubino con la tua siammeggiante spada, of habbi in custodia questo loco della vita, auuertendo deligentemente, che niuno v'entri di nascosto, tieni perciò da lontano chi si sia, che hauesse ardire di aunicinarsi à queste porte sa fine che la posterità d'Adamo, inuestigando forse la conditione della loro Patria, non seguano le pedate de i primi parenti, & questa è la polontà sacrosanta di Dio.

Interpellatio

12 (1) Co Risposta.

Adamo. Quando tornaremo noi ? per cortesia torniamoci.presto.ci.d. durat rankalasca o o o o o o o o

Raffaele. Manco parole o Adamo; se verrà il caso; vedremo all'hora, che cosa farà bisogno, adesso sa quello ch' io ti dicorn : 67 cana hay 67 ch a roch the canana or ch

Mordacerisposta a certioned'Adamo. Supplicatio-

ne. . . . .

Adamo. Sciogliero io forsi i diffetti di mia moglie? Raffaele. Non è mio carico di dirti ciò che s'aspetti ta interroga al marito verso la propria moglie; è tempo che ti foste già partito: eh' che stai à dimorare con tanti discorsi?

Adamo. Mentre sono disposto alla partenza, riuerentemente ti chieggo per gratia questo solo, che per colpa र स्ता रेसकार della Madre non portino pena li figlioli innocenti. 22 2 1 1 1 1 1 1 1 the sale in si

Esclusione della gratia.

College !

5 (18 3) 2.0

20012 E

Raffaele. Anzi contraheranno il peccato originale dal ventre materno non tanto li figlioli, ma tutti li successori ancora; in tanto v scirete ambi dal Giardino, Of quai à voi se mancarete al vostro debito; dourete anzi staruene in grandissima vigilanza, mentre non sapete l'horas precifa,

precisa, nella quale Dio sia per comparire, & questo vi ferua perauiformis titus eto corol e ofilismo! 6 orang im si

Adamo. Partiamoci dunque poi che cost è piaciuto à Si dispone al Dio Signor noftro, al quale chi farebbe bastamie, di quan-Grandi orute creature si trouano, per resistere alla sua santa voto a atom C 11 8 8 12 2 lontà.

Eua. Ob' Marito mio, dimmi di gratia che vita sa-Interrogatione che fa rà questa nostra con vn'ignoranza cosi grande di tutte le ad'Adamo . cose? troppo io preueggo che saremo inuoluti nelle miserie, Enei pericoli. A. A. D. A. M. A. O. 3

Adamo. Bandito me ne fuggo, poiche già sono pros-Risposta. sime le pene, chi è questo, che concitato se ne scorre velocemente ? certo è Satanasso, il Maestro dell'astutia, & dell'inganno: è impossibile certamente, ch' in questi lochi usoi ... na". I 2012 . 202 mil si troui concordia, ò pace, ma ben si vna penuria crudele BO SHI STER dob - Hagu di tutte le cose buone: in fatti habbiamo commesso vna ragionisque grandissima sceleraggine per la nostra temerità: 👊 🗟 🕬 -1 400 380 41

Eua. Almeno resta à noi meschini, e fuggitiui di con- Consola suo tento la propagatione per via della posterità, & dicio ad ambi e stata data ferma speranza, per tanto deponi cia i posterità cotremori, e i pauenti, che cosa finalmente hai tu da teme- dopò la dan re ?

Marito co la speraza della cessa dibene

Adamo. Iom'andaro conformando all'infortunio, Riceue l'officio, & fi co ma in tanto chiaramente conosco, che la nostra vita sara sola benche colma d'affanni, circondata da fatiche : coltinaremo la conosca d'es terrarude, à fine che ci produca i frutti, fatta sterile solo nelle miserie per li peccati nostri sor tu in tanto mi sei per essere sempre vnica moglie, & per tal rispetto ti chiamerai con san- Il nome d'E to nome Eua in ogni tempo, che significa Madre di tutti fignifichi. li viuenti mortali: questo finir di luca, che ci apporti non

lo sap-

lo sappiamo s A core intrepido ogni terra è Patria s Da te mi parto d Paradiso, loco, che tutti auanza nelle deli-A. Cao. Partiamori dunque por che coff è pracinair

le vicelità i Grandi promeffe che fa ad Adamo.

Eua. Iv il saro conforte per done andarai alla vita, & allamorte, & ti seguiro come compagna fedele, & infallibile.

Chiufa ...

Adamo. Seguimi dunque, & fàcio che t'aspettao miamoglie a usag i spara egi sarao erique d'anori

# SCENA QVINTA.

A TO Benefit money of which is for our first and

### -Sur we have Cherubino, upon have and manne more Samuelle et Martin de musik, en

\$ 6.3 mm 3, 10 87 400 xx; ell 12) 150 600 0 0 0 0 1 2 3 ye

L'Angelo co patisce il genere humano che debba patire per la caduta d'-Adamo.

ma d'esage tro la personad'Adamo

Osi grande è la calamità che nasce dall'impietà, & inobedienza d'Adamo, che ben degno di compassione si rende il secolo di lui chi hauera mai sofficiente discorso per ispianare caduta cosi grande, & importante? in quanto pericolo egli s'è immerso, ob misero: chi basta-Prima for- ra per punire tanta sceleraggine? oh' selue o fere, o Cielo, ratione con oh mare, oh terra, & cio che d'intendimento s'attroua nel vostro seno condoleteui per sempre di cosi graue infortunio:

> Quanto haureste fatto meglio o huomo d'impiegarti per viuere nella gratia di Dio, ch'il darti ad vna nefafaria intemperanza, oh' quanto men incresce sto o ando

Seconda.

Adamo fabricato da sacra mano, & fatto solo dominatore di tutte le cose, da Dio creato huomo immortale. (of suo domestico, collocato per imensa bonta, e clemenza nel Paradiso, acciò sia coltinatore di tutte le cose crescenti, e vegetabili, mentre à lui solo viene affidato la custodia dell'Horto sacrosanto, commette mancamento degno di

tanta pena ? li parerà forsi quest'offesa lieue?

Il peccato dell'inobedienza è più abomineuole appresso Quanto gra ue sijil pec-Dio che quale potrebbe commettersi mai gravissimo delit- cato della di to, indicio ne sia, che non solo l'huomo peccatore ne porta sobedienza. la pena, ma anco la terra, per se stessa innocente, sottogiace alla maleditione per il medesimo fallo.

Oh Signor Dio quanto è ammirando il tuo nome nel Si dichiara i Cielo, & nella terra; Tu solo gouerni, e domini quanto parte la diui-cape il Mondo, & sotto si nasconde; con una parola sola teaza. sete bastante di distruggere il nemico, & annichilare le frodi, & stratagemme, perche palese si renda à tutti la

virtù vostra;

Di già sappiamo le forze della destra di voi ò Signore Onnipotente, of mentre vediamo le tante maraviglie della spaciosa machina del Mondo, Es che risplende il Cielo di fiammeggianti Stelle, fabricato tutto di vostra mano, incontanente si confondiamo, & esclamiamo dicendo chi bastarà mai per esprimere l'altissima conditione di cofi fanta mano & March & March

Hora se voi o Signore hauete fatto tanto bene ad Ada- Ingratitudimo, com e successo giamai, ch' egli sia stato cosi negligen- ne d'Adamo verso la bon te, & forsennato verso la vostra bontà? mentre massi- tà di Dio. me lo giudicaste degno di cosi eccellenti prerogative: lo elegeste trale cose più care, e pretiose, ne vi basto questo, che l'ornaste anco di corona creandolo custode, & Signore di tutte le cose formate dalla vostra mano, di poco lo faceste inferiore alli Angeli, anzi lo creaste simile à voi stesso, mettendo in suo dominio li Armenti, i pesci, li vecelli, & le fiere, ed egli per l'incontro è stato così ingrato ver-

Finalmente li conchiude ch'ineffabile è la grandez za di Dio.

fola Maesta vostra, ch' vna sola legge da voi posta l'ha

trasgredita, & s'èmesso in servitu?

Diquantibe Quanto di bene sarebbe seguito all'humana stirpe, se ni resti priuo il gener' hu- Adamo il primo che creaste, non fosse cosi miseramente camano per la duto nell'eterna dannatione? troppo al sicuro sarà infaud'Adamo. sta, & lacrimeuole la conditione de mortali:

Che quiete potranno incontrar mai li figlioli d'Adamo? che sicurezza sarà la loro? passaranno i suoi giorni in modo, ch' à pena vedranno vn ombra della passata vita.

Infidie futuredell'inimico alla poste

ADIS FOR A

L'inimico dell'humana generatione non tralasciarà mai di perseguitar insidiosamente la posterità della merità d'Ada- desima con stratagemme, & con inganni, hor dalla sinistra, ed' hor dalla destra parte, per sino che con le sue fallacie conseguisca il dissegno di oppugnare, et vincere gran dissimo numero di loro: chi sarebbe bastante per rappresentare le frodi, l'arditezza, l'inganni artificiosi, Es inuentioni nuoue di lui? chi tra li huomini si giudicara sicuro da tante, & cost grandi inuasioni, che seguiranno in vn momento, niuno per certo:

Origine della caduta d'-Adamo,

west winer

- 131 up 1,3

8 13 July 13 8 .041 Das

> Dio caccio Adamo il primo de mortali da loco cosi nobile se sublime, perche si lasciò dominare da indebita vanità sof alteriggia; l'istesso seguirà de suoi successori sla carne de quali è macchiata per sempre di peccato; Quindi la terra tutta produrrà olio danno so, sterile auena, tel runide ortiche, anzi li veneni istesh, & le bestie noceuoli 36 horrende disseminate già per tutti li confini del Mondo - socotto mamarilar al est est foret - mondo

> Ob quanto sarebbe stata felice, & libera d'ogni male la vita primiera d'Adamo primo Padre de viuenti qua Were ner there in a not place to ingranasing

Egli solo possedea il bel Giardino, oue spirando aura. Stato di gra più salubre, incapace de mali odori, l'acqua era feconda, mo. più fruttifera la terra, & niuna delle fere aportò mai nocumento; Ma di già l'austro maligno conturba tutte le Stato dipetcose, Wil Mare placidissimo viene in vn momento agi- Nell'aria. Nel Mare. tato da gonfia, e tumida procella:

Nella terra nascono li terremoti; & se ne suggono va- Nella terra.

gando le stolide pecorelle:

Adamo non è più memore di Dio, & le bestie tutte hor quà, hor là saltando, si leuano dall'imperio, & obedienza di lui, perche pressentono la sua caduta: il Cielo, el Mare ancora hanno sentito que sto graue mancamento, poiche, à dir il vero, io penso che sarà la basi, & l'origine di tutti i mali, se caso mai può far auuenimento abomineuole.

Seguirà nell'auuenire la coltinatione della terra, con Nella colti-notabile fatica, ne valeranno i sudori, perche à pena ren- uatione lebo riosa de cam derà quel frutto, che possa bastare per l'humana conserua-pi. tione; troppo sono depravate, Of declinate tutte le cose per l'ira di Dio, & doue prima Adamo si ricreaua passeggiando tra amenissime piante sopra Prati odorosi d' herbi, rose, e fiori, colà wedi sorger ruuide foglie, e qua pullular spine, & crescere in tanta copia piante pungenti , che se pur nasce qualche cosa di buono , rimane in ogni modo tutto infranto, & sotterato con dispendio graue.

Tanto male hai cagionato tù ò Eua machinatrice di cosi gran sceleraggine, & perseuerastinell'operar malamente per sino che faceste cader anco tuo marito, & perciò si conseruarà sempre memoria di questa pessima fama, ch vna mala Donna per istinto di natura, ha grado di

Esclamatione dell' Angelo contro il mancame to d'Eua, & fua praua na

maluagità tale, che si rende audace ad ogni temeraria impresa, & cosi fatta ignominia restarà di modo radicata nel Mondo, che non si potrà cancellar mai; perciò del tuo fallo restavar punita per sempre, pagandone la pena cionata al de anco nel proprio corpo ; con fatica mendicarai il vitto insieme con tuo Marito, & viuerai de tuoi proprifsudori.

Felicità primiera d'Ada mo, ed Eua.

Origine del-

ambi.

Penapropor

merito della medelima.

Ambidoi nuoui nel Mondo, W albergatori del Paradiso, liberi d'ogni mestitia, passeggiano, godono, non hanno di che temere, gustano à piacer loro i frutti del Giardino delitioso, et mentre sperano di continuare in tanta amenità, ecco che cadono in un punto, impercioche l'inila caduta d' mico pessimo, mosso d'inuidia dell'humana felicità, primieramente dispose con falsa persuasione l'animo della Donna di contrauenire alla legge, ed ella por distrusse l'obbedienza verso Dio del proprio marito, di modo che

Come paz-In, e fragile ha l'humana concupifcen 22-

Et poiche nasce un amor cieco intorna al vitio, il mal futuro si disprecia, & atte so solo il bene, che di presente appare, the la libidine danno sa, che accade mai sempre d'intorno alle vietate cose, sperandonoi che longi sia la pena, si gode il presente, & il mal futuro nulla si sti-

ambi mangiorno li vietati frutti s

Applicatione.

Quindi Eua immersa nel piacer del frutto, non vede, ò cieca, ciò che li soprasta, lo prende, lo porge à suo Marito, ed'eine mangia, oh' stolta cupidiggia.

Fondimetor della trige dia d'Ada-

Queste sono le creature, à quali s'è compiaciuto Dio di assignare il dominio del Mondo, con l'eternità del Regno, & mentre si credono col trasgredire la legge, di farsi somiglianti di lui, incontanente si sono resi caduchi, El miserabili:

Di prima non temeano punto l'imperio della morte, ed hora il solo mangiar del pomo è la radice di tutti i mali, E la perditione della natura humana;

Quindi è, che aperti li spirami della terra, subintra oem sorte di vitio, & quelle male operationi che trauagliano il Mondo tutto, Et seguono ne i posteri d'Adamo in tanto numero per ogni parte, che ne restano malamente combattuti, & depressi;

Di qui anco scaturisce una cruda pouertà, & varia sorte d'infirmità, febre, dolor graue di capo, lepra, hidrope, letargo, pestilenza, & infiniti altri mali appres-

Dal pari risorgono anco li peccati in questo mondo nuo- Peccati. uo, vecisione, adulterio, furto, frode, e rapina, disprezzo de poueri, auidità di regnare, affetti libidinosi, souerchia lautezza di mangiare, & bere, guerra intes-Guerra. suta con la pace, giochi illeciti, vobriachezza, vanagloria, inuidia praua, auaritia, tradimento, empie apoli- Falsità direcationi d'animo, et vna vanissima religione de Dei;

In olere ancora pensieri colmi d'ansietà, seruitù per- dimiserie. petua, vecchiezza dolente, e laboriosa, assiduo esercitio delle mani, & del corpo, finalmente una vita d'abominatione:

Per dire ogni cosa in vn punto, tutto sarà schermo, & derisione di fortuna, che reggerà il Mondo, & occupara ogni giurisditione per via tanto illecita, quanto giusta, & ragioneuole, ma questo è poco, se di peggio non fosse per adiuenire;

Ob' Morte feroce, ch' indifferente t'estenderai con la tua falce à tutti, senza che niuno sappia il tempo, è l'hora

Peffime con lequenze del la disobedic za dei prumi parenti. Vitij.

Operationi praued ogni genere.

Powerta. Malatie.

ligione.

Vita piena

Ciò che reg ge il Modo quà giù, turto eicherma & derilione di fortuna.

La caduta d' Adamo abbreuia la morte à tutti li viuenti.

del tuo venire, anzi opprimendo sotto infausta forma, veciderai molto prima d'ogni creduto tempo, il tutto ri-

ducendo in vano, e lieue polue;

S' innorridià pensare la Adamo, & fua postericà

Ma che bisogno hò io di rammemorare così funesti ausce l'Angelo uenimenti? tremante io parlo, & m'innorridisco pencalamità d' Jando à tanta calamità, poiche ne verrà pur troppo il tempo, (t) l'esperienza; ma poco sarebbe se Adamo solo, ed Eua fossero à tanta miseria sottoposti, impercioche trassero seco in quel punto la loro posterità per ogni male, perciò commesso il peccato, & fatti prini della dinina gratia, ansiosi se ne vanno cercando loco, e spelonca da nascondersi per suggir solo dall'ira presente di Dio:

Commisera tione.

Meschini che sono, poiche in darno s'affaticano, mentre sà Dio che sono trasgressori della legge, li chiamò, li corresse, ed' indi priud del Paradiso insieme con li altri, che nasceranno successiuamente in ogni tempo.

Enumeratio ne de mali che succedo no all' huma genere doned'Adamo dal Paradiso Posto laboriolo. Fame. Intemperan za d'aria. Folgori. .Tuoni Morlo de fetpi, & dan

no di fiere.

Questi cacciati da si bel Giardino in stato di virginità, partoriranno figli sotto leggi di consacrato matrimonio, non senza agitatione, & molestia, impercioche molpò l'espulsio ti di loro spesse fiate saranno famelici nelle proprie fatiche, vedranno incrudelirsi il Cielo con la forza tall'hor di gelo, ed' hor di caldo intolerabile, caderà ruggiada, e neue, F per il giaccio si fermaranno i fiumi, souente sentiranno baleni, & impeti de venti, spesso vedranno folgori infocati, & à questi seguiranno tuoni di pauento, il morso de serpenti, il danno delle fiere; fuggiranno perciò da tanti horrendi oggetti per saluarsi ; ma à che tante parole? mille pericoli prouaranno di tutte le cose & si affligeranno per trouar modo di prorogar la morte di già prefinita, vanissimanientedimeno sarà per certo ogni loro fatica, nulla

nulla giouaranno le lacrime, & in darno spenderanno la notte e'l giorno in assidui stridori, e pianti: tarda sarà la penitenza, frustatoria parimente la cupidiggia della pace, poiche quiete, e riposo non si trouarà da loro in aloun tempo, anzi in loco di consolatione, se li rappresentaranno afflittioni d'animo, & cumulo di miserie, che reggeranno le loro menti, OT pure sarebbero finalmente rimasti liberi de tante miserie, ogni volta che si fossero contenuti nell'obedienza di Dio:

Che dolori, che lacrime haueano da temere nello stato primiero? quanto più ogn' auuersità li è stata incognita fin hora, tanto maggiormente li riuscirà amara, & mala-cenza d'Ageuole da tolerarsi, poiche di ragione infortunio inopinato-compositione maggiormente aggrava: da santaces una seguina sobre cun

Felicità dello fato d'inno damo.

Vedi quanto bene hà dato Dio ad' Adamo, per non la sciarlo solo, li diede moglie, e compagna formata delle sue proprie carni, Of volse che per mezzo della medesima si moltiplichi l'humana generatione, dispose di più che dentro de i confini del Paradiso spontaneamente crescessero tutti li frutti senza la di lui fatica d'intorno alla coltinatione.

Volfero cercar di meglio, & farsi simili à Dio, col che peccando d'arroganza, Es prosontione, acremente li punisce, compensando la pretesa divinità, con una morte. seuera, & sempiterna, impercioche Dio prende giustamente vendetta di tutte le cose mal fatte, anco con le più care, & amate sue creature;

Adeso in altro non consiste la loro vita, che in una fiera perditione, alla quale sottogiacciono ad ogn' hora, ne li rimane alcuna speranza di salute, eccetto che se ambi

li troppo pre tendere d'A damo, lo fà cadere nella disgratia di

Speranza di faluation che rimane ad' Adamo dopò la perdita del Pa -radifo.

conosceranno li proprij falli, calcando il petto con penitenza graue, sino che Dio li rimiri con occhio di misericordia, Of quel seme che da loro è per succedere, distrugga il capo sulluco di queljer pente, che su la cagione di tanio male.

Horto ad' A speraza d'en trarui mai più.

Chiuso èl'. Con questa sola speranza si nodriscono, languenti indamo senza tanto li tremano le membra, chiuso è l'Horto, & di modo guardato, che non vi potranno mai più metterui li piedi, poiche è fatto già loco proprio delli Angeli Beati, escluso l'huomo per propria colpa:

Esclamatione cotro l'in Adamo ed'

Felice lui se vi si fosse trattenuto senza peccato, di quăcotinenza d' to ti sei prinato da te stesso ob pessima creatura:

Eua. ne.

Siatemi veraci testimonij di questo fatto d Cielo, d al-Imprecatio- beri, o Monti, o Mare, o fiumi, o fere: forsennato Adamo, che per sola intemperanza hà perduto quel bene, ch' in

eterno à pena si ritrona;

Mestissima coclusione.

2 2 2

A STATE OF

312016

4 5% 15 To 18

Ma questo non è di nostra attinenza, che il gioco si fà contro di lui, & se ne pentirà, mà troppo tardi, & la voce publica de posteri maledirà sempte cosi gran fallo: questo è giorno da notarsi con penello fosco, à con inchiostro, per esser memorando nella perditione dell'humana Salute.

## Fine del Terzo, & vltimo Atto.

was I want to be a first of the form of the

The first of the second

A COMPANY TO A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

and a property of the party of the second

the arms of the secretary that second is for a list

Charles and the second

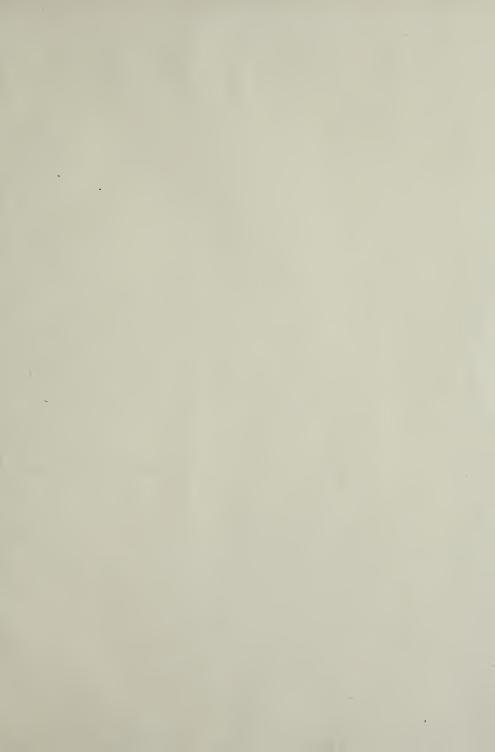



